

in attestato de amicina la,



945.431 M767s

Rare Book & Special Callections Library





Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign

ANNO . MDCCCXXXVIII . IIII . NON . MAIAS

#### D • N • GREGORIVS • XVI • PONTIFEX • MAXIMVS

OPTIMVS . PROVIDENTISSIMVS . PRINCEPS

CASTRVM . IOANNIANVM . PERSICETENSE

OVOD

OB . VETVSTATEM . ORIGINIS . VBERTATEM . AGROR . LOCI . AD . COMMERCIA . OPPORTVNITATEM

PRAECLARA · INSVPER · AEDIFICIA · AD · DEI · CVLTVM · AEGREGIAMQ · MORVM · INSTITUTIONEM · EXSTRUCTA

AC . FREQUENTIVM . INCOLARVM . PIETATEM . ET . FIDEM

SCIENTIAMQ . DISCIPLINAR . LITTERARVMQ . AC . BONAR . ARTIVM . OMNI . AETATE . FRAESTABILEM

A · LEONE · XII · P · M ·

QVVM . CANONICORVM . COLLEGIVM . TEMPORVM . ACERBITATE . DISSOLVTVM

ANTE . ANNOS . XIIII . RESTITVISSET

VRBLYM . HONORE . AC . DIGNITATE . TITVLISQ . DIGNVM . HABITVM . PRONVNCIATVMQ . EST

STVDIO . ET . INSTANTIA

V. E. VINCENTII. MACCHI. CARD. LEG. PROV.

PVBLICIS . AMPLISSIMISQVE . LITTERIS

INCREDIBILI . POPVLI . VNIVERSI . GAVDIO

CIVITATIS . NOMINE . AC . IVRE . DONAVIT

CVIVS , REI . MEMORIAM

IVSSV . XXXXVIII . VIROR . CONSILII . N .

VINC . SASSOLIVS . PRAESIDIS . ORDINIS . VICE . FVNGENS

ET . VIII . VIRI . MVNICIPIO . ADMINISTRANDO

GRATI . OBSEQVENTISQVE . ANIMI . ERGO

MARMORI . INSCYLPTAM . POSTERIS . PROROGAND . CVRAVERVNT

## STORIA

DELLA CITTÀ

di S. Siovanni in Persiceto

NEI DOMINII

dera sauta sede

Di Carlo Monti.



BOLOGNA. 1888.

Tipi Governativi della Volpe al Safsi.

945,431 M767s

A Sua Eminenza Reverendissima

IL SIGNOR CARDINALE

## VINCENZO MACCHI

Presetto della Sagra Congregazione del Concilio

LEGATO APOSTOLICO

AIDRIVOLE ATE E ARDOLOGI IC



## Eminentissimo Principe

Il Consiglio ed il Magistrato della Città di S. Giovanni in Persiceto, nel dare alle stampe la presente Storia, adempiono ad un dovere verso la loro patria: altro ne compiono, equalmente sacro, intitolandola all' Eminenza Vostra Reverendissima, il cui eccelso nome rifulgerà sempre fanstissimo negli Annali Persicetani.

Degni la Eminenza Vostra Reverendissima in questo tributo di ossequio e di riconoscenza guardare più all'animo che all'osserta, ed accogliendo beniguamente il unovo Libro, onori la Città di che narra le vicende ed i fasti.

Nel porgere questa rispettosa pregbiera del Consiglio, del Magistrato, dei Cittadini, il sottoscritto umilmente si prostra al bacio della Sagra Porpora, e si protesta

S. Giovanni in Persiceto il 30 settembre 1838.

Di Vostra Eminenza Reverendissima

Omilissimo Ossequiosissimo Servitore P. Sassoli f. f. di Gonfaloniere. the state of the s





#### GREGORIUS PP. XVI.

#### GREGORIO PP. XVI.

Ad perpetuam rei memoriam. - Romani Pontifices provido sane consilio eas potissimum Pontificiae Ditionis Regiones amplioribus honorum, et beneficentiae muneribus exornandas semper existimarunt, quae originis vetustate illustres, atque egregia civium indole, ingenio, virtute, industria summopere praestantes singulari Catholicae Religionis studio atque immobili in hanc Petri Cathedram fide et observantia enitescere gloriantur. Alias inter conspicuas Nostrae Pontificiae Ditionis Regiones Oppidum S. Ioannis — in Persiceto — appellatum Dioecesi et Provinciae, seu Legationi Bononiensi subjectum extat, multis quidem nominibus praeclarum. Namque Oppidum ipsum a vetustis temporibus ob antiquitatis monumenta illustre, atque amoena in planitie positum, apricis undique collibus septum, et aeris salubritate, et agrorum ubertate, et viarum commoditate,

A. perpetua ricordanza del fatto. — Fu sempre questa, e con provvido accorgimento, la mente dei Romani Pontefici di beneficare e onorare sopra le altre quelle Terre dello Stato Pontificio, le quali cospicue per la loro anti-chità, e per l'indole, l'ingegno, l'industria, la virtù dei loro abitanti, fossero altresì commendate per ispeciale amore alla Cattolica Religione, e per fedeltà e riverenza costante a questa Cattedra di San Pietro. Una fra le più illustri è il Castello di S. Giovanni detto in Persiceto, della Diocesi e Provincia, o Legazione di Bologna, ragguardevole per molti titoli. Chè rinomato già da assai tempo, come si ha dagli antichi monumenti, e piantato in una deliziosa pianura, e circondato all'intorno da apriche collinette; per salubrità di clima, per fertilità di suolo, per comodità di strade, per frequenza di popolo, per

et populi frequentia, et rerum omnium commercio adeo floret, ut ceteras inter Bononiensis Provinciae Regiones principem locum teneat. Accedit etiam, ut Oppidum illud a Christianae Religionis primordiis, errorum tenebris depulsis, ethnicaque superstitione ejurata, Christi fidem amplexum eximio in hanc Apostolicam Sedem obseguio enituerit, et plurimos ediderit viros, qui virtute, ingenio, literis, disciplinis, et liberalium artium peritia spectati non mediocrem sibi laudem compararunt. Praeterea pluribus edificiis eleganti forma ornatum ea omnia habet, quae ad Dei cultum promovendum, populique Religionem fovendam, ejusque bonum et commodum procurandum pertinent. Ibi enim praeter primum Templum Sancti Ioanni Baptistae dicatum, aliae quoque sacrae aedes existunt rebus omnibus ornatae; ac pietatis operibus obeundis vel maxime accommodatae, et plura Religiosorum Coenobia, et pia sodalitia, nec non Valetudinarium, atque hospitales aedes senibus aliisque pauperibus excipiendis, publicaeque Scholae ad juventutem instituendam. Hisce quidem de causis rec. mem. Leo XII. Praedecessor Noster cum suis Apostolis Literis die I. junii an. MDCCCXXIV. sub Plumbo datis ejus Oppidi Canonicorum Collegium in pristinam restituit dignitatem haud dubitavit declarare Oppidum ipsum Civitatis nomine dignum omnino esse existimandum. Quae cum ita sint primores commemorati Oppidi cives a nobis efflagitarunt, ut Oppidum ipsum ad civitatis dignitatem evehere velimus. Nos itaque illius Oppidi decus augere cupientes, atque omnes et singulos, quibus hae literae favent peculiari beneficentia prosegui volentes, et a quibusvis

traffico d'ogni qualità di Merci è sì in fiore, da avanzare ogni altra terra del Bolognese. A cui si aggiugne, che fin dal principio del Cristianesimo, riconosciuti ed abiurati gli errori della gentilità, ed abbracciata la Fede di Gesù Cristo, diede in ogni tempo splendide prove di devozione a questa Apostolica Sede; che produsse personaggi moltissimi per santità, per talenti, per istudio di scienze, di lettere, d'arti liberali non mediocremente reputati; che infine di molti eleganti edifizi ornato, di nulla manca, che a promuovere il divin culto, ad alimentare nel popolo la religione, e a procurarne il comodo e l'utilità espediente: oltre alla Chiesa Maggiore, dedicata a S. Giovanni Battista, altre ve n'ha fornitissime, e agli esercizi di pietà accomodatissime; più monisteri di religiosi, e pie confraternite; una casa per gl'infermi, e un'altra pei vecchi, ed altri poverelli; pubbliche scuole alla istruzione della gioventù. Quindi quella sentenza del Nostro predecessore Leone XII. di recente memoria, quando nel MDCCCXXIV. con Lettere Apostoliche del primo giugno suggellate in piombo ridonò a quel Capitolo il primo lustro, essere quel Castello meritevolissimo del nome di Città. Stando così le cose, ci vennero suppliche dei principali abitanti, perchè il detto loro Castello all'onore di Città volessimo innalzare. Laonde Noi, che desideriamo di accrescerne lo splendore, e che con tutti e singoli coloro, cui queste lettere risguardano, vogliamo usare di speciale beneficenza; assolvendoli prima in grazia puramente di guesto, e tenendoli d'ora in avanti come assoluti da ogni scomunica e interdetto, e da qualunque altra

excommunicationis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis censuris, sententiis, et poenis quovis modo, et quacumque de causa latis, si quas force incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, Motu proprio, et certa scientia, deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine S. Ioannis — in Persiceto — Oppidum in Dioecesi et Provincia. seu Legatione Bononien. situm hisce Literis in Civitatem erigimus, et constituimus, eique omnes et singulos honores delatos volumus, itemque jura omnia, et insignia, quae ceteris Pontificiae Nostrae ditionis Civitatibus tributa sunt, vel in posterum tribuentur. Concedimus etiam et impertimur, ut S. Ioannis in Persiceto incolae civium nomine decorentur, ita tamen ut Bononien. in tempore Archiepiscopus ibi consistere minime teneatur sed Bononien. Ecclesiae, ut antea, subditi omnino sint. Haec volumus atque mandamus decernentes has presentes literas firmas, validas, et efficaces semper existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. et eorum causa, quae expressa sunt hoc futurisque temporibus plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, et Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, Sedis Apostolicae Nuncios, ac S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos (sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate, et auctoritate) judicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et sanctionibus Apostolicis, nec non peculiaribus quorumcumque locorum,

ecclesiastica censura, sentenza e pena, per qualsiasi modo e ragione per avventura da loro incorsa; di moto proprio, e certa cognizione e nella pienezza della Nostra Autorità Apostolica ergiamo con queste Lettere, e stabiliamo in Città il Castello di S. Giovanni in Persiceto, posto nella Diocesi, e Provincia, o Legazione di Bologna; e intendiamo che gli siano conferiti tutti e singoli quegli onori, diritti ed ornamenti, che furono, o che saranno in appresso alle altre Città dei Nostri Pontifici Dominii. Concediamo ancora, ed accordiamo, che gli abitanti di S. Giovanni in Persiceto siano onorati del nome di Cittadini; tanto però che l'Arcivescovo di Bologna non sia tenuto a colà risiedere, e che sian dessi, siccome prima, del tutto soggetti alla Chiesa Bolognese. Così vogliamo, e decretiamo, ordinando che le presenti Lettere ferme, valide ed efficaci siano e si mantengano sempre, e pieno ed intero raggiungano e conseguiscano il loro fine; e che in grazia di ciò le cose fin qui espresse siano in oggi e per l'avvenire in pienissimo favore interpretate; e che tali esser debbano intorno alle cose stesse i giudizi e le sentenze di tutti i Giudici ordinari e delegati, degli Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, dei Nunzi dell'Apostolica Sede e dei Cardinali di S. R. Chiesa, non eccettuati pure i Legati a Latere; levata loro, e a ciascun di loro l'autorità e la facoltà di altramente giudicare e interpretare; e nullo e vano dichiarato quello che contro a ciò tentar potesse chiunque, qual esser si voglia la sua autorità, o per malizia il faccia, o per ignoranza. Nè osteranno le Costituzioni e le Sanzioni

etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, et Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris die IV. maii MDCCCXXXVIII. Pontificatus

Nostri Anno Octavo.

Pro Domino Cardinali
De Gregorio

A. Picchioni substitutus.

Apostoliche; nè gli Statuti e le Consuctudini particolari di qualsiasi luogo, consolidate pur anche da giuramento, e da Apostolica approvazione, e da checchè altra validità; e nè anche i Privilegi, gl' Indulti e le Lettere Apostoliche, comunque contrariamente a quello che poc' anzi è detto, concedute, confermate, rinnovate. A' quali documenti tutti e singoli, ed a qualsivoglia altro contrario, considerandone il tenore come qui per intero, e a sufficienza espresso, ed alla lettera inserito, specialmente ed espressamente deroghiamo, per questa volta sola per altro, e solo ad effetto delle premesse cose; intendendo, che in altre circostanze mantengano il loro pieno valore.

Date in Roma presso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore il giorno quarto di maggio dell'anno MDCCCXXXVIII., ottavo del Nostro Pontificato.

Pel Signor Cardinale
DE GREGORIO
A. Picchioni Sostituto.



# Si Seggitori.

Ugnuno che sente amore per la terra natale gode poter additare una Storia che ne raccolga i fasti, ed alla posterità trasmetta le onorate gesta degli Avi. Nè questa generosa brama di animo ben fatto debbe accagionarsi di spirito municipale; imperocchè se le Cronache delle Città giovarono mai sempre ad arricchire la storia di una Nazione, certamente non tornerà vano illustrare una contrada non bene conosciuta di questa nostra Italia che per tre volte comandò al mondo: colle Armi: colla Croce: col Sapere; di questa vaga Penisola sulla quale, al dire di uno scrittore, - come onde straripate dall'Oceano " traboccarono tanti popoli dalle gelide regioni d' Europa per " fondarvi od abbattervi tante e sì svariate dominazioni. Ogni " città, ogni angolo, ogni gleba di questa classica terra ti parla " una pagina di storia, un inno di trionfo, una mesta elegia » di pianto sulle fraterne guerre che la insanguinarono. Nè " meno delle grandi città celebri sono le minori eziandio, o " per politiche ricordanze di strepitosi avvenimenti, o per natali " di alcun celebre, o per monumenti d'arte. -

Le quali riflessioni porgono speranza che non possa del tutto andare negletto il presente Cenno Storico di Persiceto, paese preclarissimo della Bolognese Provincia, onorato dalla Sapienza del Regnante Sommo Pontefice GREGORIO XVI. del titolo di Città dei fortunati Dominii della Santa Sede. E questa speranza vieppiù si avvalora quando si sappia non esistere di codesta contrada che una Memoria antica e tuttora inedita, fra' manoscritti della Pontificia Biblioteca di Bologna, la quale, sebbene opera sia di erudita penna, si restringe però a riferire poche tradizioni locali, slegate fra loro pel vano d'interi secoli.

Accennata così la opportunità del nuovo libro, null'altro rimane a dire tranne che l'Autore, nel raccogliere gli avvenimenti in un solo contesto di narrazione, ha serbato l'ordine cronologico, e le divisioni del racconto ha fissato nelle dieci grandi epoche dell'Italia Cristiana, alle quali risponde sempre il nome di un Pontificato celebre nelle storie, e bene augurato negli Annali di Persiceto.

La strettezza del tempo però, che ne fu dato a procacciare e ad ordinare le notizie, varrà certamente ad iscusare, se appena sonosi toccate alquante ardue controversie della Storia italiana, che furono argomento di lungo studio agli eruditi; e se non sonosi documentati colle note che quei soli fatti, i quali alla Storia Persicetana più particolarmente appartengono. Pago abbastanza sarà l'Autore se questa sua fatica ecciterà altri ad Opera più della presente degna dell'inclita Città Persicetana, e dei cultori delle patrie memorie.



### distribuzione dei capitoli.

-198-03-01-

| 1.  | Dall | la origine | al Pontif. | di S. | Gregorio | Magno. | A. di C. | 600  |
|-----|------|------------|------------|-------|----------|--------|----------|------|
| 2.  | Dal  | 600        | "          |       | GREGORIO | IV.    | "        | 850  |
| 5.  | "    | 850        | "          | S.    | Gregorio | VII.   | "        | 1110 |
| 4.  | "    | 1085       | "          |       | GREGORIO | VIII.  | "        | 1187 |
| 5.  | ,,   | 1187       | 22         |       | Gregorio | IX.    | 22       | 1227 |
| 6.  | 22   | 1227       | 22         | В.    | Gregorio | х.     | "        | 1270 |
| 7.  | "    | 1270       | "          |       | Gregorio | XI.    | 22       | 1577 |
| 8.  | 22   | 1577       | "          |       | Gregorio | XII.   | "        | 1415 |
| 9.  | "    | 1415       | "          |       | GREGORIO | XIII.  | "        | 1572 |
| 10. | 22   | 1572       | 22         |       | GREGORIO | XVI.   | 22       | 1858 |





Malla origine di Persiceto al Pontificato di San Gregorio Magno.

A' giorni nostri vi è chi non trova pregevoli i monumenti e le contrade della bolognese provincia, se non vi scorga le impronte delle primitive etrusche o galliche dominazioni. E però taluno, rintracciando nel buio della più remota antichità l'origine di Persiceto, non esitò ad asseverare francamente che, sotto ignoto nome, fosse questa una delle dodici tosche città cui soprassedeva un tempo Felsina metropoli dell' Etruria padana. Altri, meno ardito, si attenne ad una antica cronaca, citata dal Padre Orlandi, nella quale vuolsi attribuire l'ampliazione della borgata persicetana ad un Galligo capitano dei Galli quando, nell'anno 360 avanti G. C., egli conduceva in moglie Braja, figliuola di un Potente di quella contrada. Laonde Persiceto, sotto nome di Galligo, sarebbe stata città considerevole della repubblica de' Boii. Ardue però troppo, come ognun vede, tornerebbero le indagini o le ricerche su queste opinioni; seppure non vogliasi, con maggiore lealtà, convenire ch'esse non riuscirebbero a felici risultamenti.

Soggiogati i Galli, circa l'anno 562 di Roma, pel valore di P. Cornelio Scipione Nascica, la Cisalpina intera, fatta provincia romana, adottò i costumi e le vesti dei conquistatori, e fu quindi detta Gallia togata. Dell'Agro Felsinate, diviso a tre mila coloni di nome latino, furono assegnati 50 iugeri ai cavalieri, 50 alla plebe. Poco prima di quest'epoca, al dire di alcuni storici, il Console Marco Claudio Marcello, nello erigere Modena in militare colonia, fortificando i circostanti Vici, aveva ampliato e cinto di mura un forte sito, cui ebbe imposto il nome di Forum Marcelli, nome che poscia si mutò in quello di Persiceta. A questa opinione sulla origine e sull'epoca primitiva del paese si attennero due eruditi scrittori, il sullodato Padre Orlandi, ed il Canonico Erri. E sebbene essa non abbia l'appoggio d'irrefragabili autorità, pure è sostenuta da ragionevoli presunzioni, nè potrebbe la critica trovare forti argomenti a combatterla (4).

Collocato sulla strada consolare, la quale da Rimino per Ravenna metteva a Modena, toccando sulla destra o traversando, quinci la Selva Litana, quindi vaste adriatiche paludi ove sono adesso ubertose pianure, Foro Marcello acquistò ben presto importanza moltissima, tanto a motivo della sua località, difesa dalle acque stagnanti, quanto a cagione del vicino trivio, intitolato dai Romani ad vias medias, il quale, alla suddetta strada congiungendo l' Emilia, ricchezza procacciavagli di vettovaglie e di commercio. Per la quale vantaggiosa posizione Foro Marcello potè prestare opportuna stanza ai Duci della Romana Repubblica, e comodo alloggiamento alle loro legioni. Non tardò quindi questa contrada a divenire celebre, e non manca persino chi pretende possa essere stata patria natale dell'eccellente Oratore Bolognese Cajo

Rusticello, lodato da Cicerone, e che fioriva negli

anni di Roma 687, avanti G. C. 76 (2).

In Foro Marcello pertanto convenivano Ottaviano ed Aulo Ircio per costringere Antonio a levare l'assedio di Modena, acremente difesa dal valore di D. Bruto. E qui, fra queste ime paludi, venne a spirare la libertà latina, e sfogaronsi le civili discordie dei Romani con tre sanguinose battaglie. Qui, alle insidie di Antonio, soccombeva il valore del Console Pansa nel giorno 45 aprile dell'anno 45 prima dell'éra volgare (5). E di qui non lungi avveniva, poco dopo, il celebre Congresso dei Triumviri Ottaviano, Antonio e Lepido, nel quale, decretata la morte di 300 Senatori e di oltre a 2000 Cavalieri, dividevan fra loro il mondo conosciuto a quei di dai Romani (4).

Scompare, durante l'impero dei primi Cesari, il nome di Foro Marcello, e mutasi in quello di Persiceta. La cronaca narra come un decreto di Ottaviano impose questo cangiamento; ma la opinione più ragionevole è questa: che il nome di Persiceta sia derivato dalla coltura del Pesco, assai diffusa fin d'allora e nel paese e ne'dintorni (3).

Soggetta ai Presidi imperiali, Persiceta non A. di figura nella storia degli avvenimenti. Sappiamo Gristo bensì come, dai primi secoli della Chiesa, la facondia dei Santi Vescovi Apollinare e Zama venne a diffondervi la luce dell' evangelica verità, e come tanto più fiera piombò su Persiceta la decenne ira 304 persecutrice di Diocleziano, quanto più sollecita quella buona popolazione erasi data in braccio alla fede di Cristo. Ma, vinto il tiranno Massenzio, il 312 magno Costantino rassicurava alla Chiesa la pace e la libertà, e il Santo Vescovo di Bologna Faustiniano, pieno di apostolico zelo, rialzava in queste contrade gli abbattuti altari, e le chiese

persicetane risonavano nuovamente degl' inni della

religione trionfatrice (6).

Ben non è certo se Persiceta fosse a Bologna 382 collegata nella guerra civile, cui soccombette l'antica Claterna, o se parteggiasse per quelle italiche fazioni che, sotto l'impero di Graziano, scossero l'autorità dei Cesari e spianarono la strada ai bar-400 bari, che, venti anni appresso, vennero a devastare la penisola. Orribili furono i guasti che a tutto l'Agro Bolognese fece Radagáiso Re dei Visigoti, costretto a qui fermarsi col poderoso suo esercito di dugento mila combattenti, sconfitto poscia e 405 vinto da Stilicone presso Fiesole (7). Per la quale vittoria delle armi imperiali di Onorio, non respirò lungamente l'Italia, chè ben presto tornava Alaríco, alleato del vinto Re, e, piombando dalle Alpi sopra Aquileia, guadava il Po a Cremona, e fermavasi a devastare l'Agro Persicetano per espu-408 gnare il Castello di Ecubaria posto sulla manca del Reno sei miglia da Bologna (8). L'ottenne il Re, e, spinto l'esercito suo fino alle mura di Roma, costrinse il Senato ad eleggere Imperatore 410 Attalo Prefetto del Pretorio, che buona parte delle città italiane, fosse spavento o vaghezza di novità, riconobbe liberalmente. Sola, in tutta l'Emilia, contrastò Bologna e sostenne valido assedio. In guisa che Alarico nuovamente venne ad occupare le circostanti castella e le afflisse finchè Saro, condotte in Italia dall' Oriente le romane legioni, assalì e disfece l'esercito dei barbari guidato da Ataulfo cognato di Alaríco. Declinò così la fortuna dei Visigoti, che rifuggironsi nelle Gallie, lasciando qualche riposo all'Italia.

Caduta Roma in balia dell' usurpatore Attalo, 430 e disertata quella sede imperiale dal saccheggio di Alarico, i Cesari d'Occidente fissarono la loro stanza in Ravenna. Rimarginaronsi in queste infelici contrade le piaghe mercè le cure di Pastori santissimi, e specialmente del Vescovo Bolognese S. Petronio, che, educato alle dignità dell' Impero, antepose agli onori della terra il santo ministero, e fu restauratore benefico di Bologna e delle vicine città. Recò egli in onore la Chiesa Persicetana (9); ma non fu lungo il riposo d'Italia, chè ben presto, qual fulmine sterminatore, scendeva

a devastarla Āttila Re degli Unni.

L'empio e superbo Condottiero di un quasi 451 innumerevole esercito di 700 e più mila combattenti portava in Italia la strage. Arse e distrutte cadevano Aquileia, Concordia, Altino, Padova, Monselice, Este, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Milano, Pavia. Atterrati lasciava, dietro al suo passaggio, o profanati i sagri templi del Signore; i sacerdoti uccisi sugli altari; ed a torrenti scorreva il sangue degli italiani misto a quello dei barbari. Fuggivano le genti pallide e costernate d'una in altra città al fischio di questo terribile flagello di Dio, che così appunto egli voleva essere chiamato. E, come narra Gaspare Sardi, nel tempo stesso che riparavano gli abitanti di Aquileia ed i popoli Veneti nelle paludi fra le foci del Timavo e di Adria, quei dell' Insubria e dell' Emilia nelle valli che allungavansi fra Mantova, Parma, Modena, Bologna e Ravenna, sino alle foci del Po, dallo stesso flagello cercavano asilo. Così, mentre dalle acque della Veneta laguna sorgeva per gli esuli una città sulla quale posavasi l'alato Leone a risarcire la fama del nome italiano, d'altra parte le popolazioni, rifuggite nelle paludi fra la Padusa il Po ed il mare, gettavano le fondamenta di molte città e castella, e preparavano, con sudate fatiche e con opere idrauliche, la ricchezza dell'Agro Centese e Persicetano (40).

La eloquenza del Pontefice Leone calmò l'ira del tiranno, e la spada del patrizio Aezio, insieme 476 alle contagioni ed alla fame, ricacciarono gli Unni al di là delle Alpi; ma i partigiani di Nipote chiamarono in Italia Odoacre Re degli Eruli. Costui s'impadroni tosto del paese dei Veneziani e di tutta la Gallia Cisalpina; sconfisse Oreste; relegò Augustolo, e finì di distruggere l'Impero Romano d'Oc-489 cidente. A lui prestarono obbedienza Bologna e tutte le città dell' Emilia; ma sopravvennero gli Ostrogoti; e Odoacre, dopo lunga guerra e molte battaglie, fu superato ed ucciso da Teodorico loro 493 Re l'anno decimosettimo da che in Italia discese. Quindi ebbe principio il regno gotico, che si estese fuori d'Italia sul Nordico e per la Gallia fino alle Spagne. Obbedirono Bologna e Persiceta al conquistatore ed a' successori di lui Atalarico, Teodato e Vitige, per quasi un mezzo secolo, percosso dalle calamità di una pestilenza maligna e pertinace, e dalla più crudele e rabbiosa fame di che gli storici

abbiano fino a noi tramandato memoria.

Gli Augusti d'Oriente non avevano rinunziato al pensiero di ricuperare l'Italia, e però, compita la spedizione vandalica, Giustiniano mandava Belisario con forte esercito di milizie Greche, Eruli, Tracie, Illiriche. Il Duce imperiale sconfisse dapprima il Re Vitige, lo trasse cattivo, e s'impossessò di Ravenna e di tutta l'Emilia; ma la sventura, inseparabile dalle grandi gesta di questo prode, e la gelosia dell'emulo suo Narsete, mutarono le sorti della guerra, e per ben due volte Belisario fu, nei campi di Faenza ed in quelli di Bologna, superato e vinto da Totila, che alquanto ristabilì la fortuna dei Goti. Cedevano al barbaro Signore Bologna e le altre città dell'Emilia, meno Ravenna, presidiata dagli avanzi dell'armata imperiale, e

meno Persiceta, ove poco appresso vediamo l'eunuco Narsete prendere stanza, e nel lasciarla, vinto 551 e debellato Totila, ordinare molte cose a vantaggio e decoro della ospitale Persicetana Terra (44). Le battaglie combattute con fortuna dai Greci, la morte di Totila, l'ignavia di Teja che gli sottentrò, decisero della sorte del Regno Gotico, il quale si spense nell'anno sessantesimo dal suo cominciamento. Stabilirono la loro sede in Ravenna i ministri dell'Impero d'Oriente, prendendo il nome di Esarchi; e l'Emilia tutta fu detta Esarcato. Così per quasi due secoli Persiceta venne a prestare

obbedienza ai Greci Augusti.

Intanto i Franchi e gli Alemanni, profittando 568 del conflitto fra i Goti e l'Impero, avevano messo piede nell'Italia, suscitandovi gravi perturbazioni. Furono queste d'incitamento ad Alboino, che dalla Pannonia scese, con poderoso esercito di Gépidi già per lui debellati, di Sármati, di Svevi, di Bulgari e di altri abitatori del Norico, ad invadere le regioni dell'Italia superiore, ed a porre la base della Monarchia Longobardica, più durevole della Gotica. Per ciò le contrade cispadane e transpadane indi innanzi si nominarono Langobardia o Lombardia. Roma però coll'Italia media, Ravenna e l' Esarcato non piegarono il collo al giogo della nuova dominazione, e Persiceta soggetta si tenne alle sorti degli Esarchi.

A questi giorni saliva al Pontificato il Magno Gregorio, figlio di Giordano Senatore di Roma, personaggio nel quale all'altezza de'natali rispondeva la modestia e l'umiltà, e alla santità della vita la somma dottrina. Ordinò la disciplina della Chiesa, compose le discordie, placò l'ira divina, che l'Italia affliggeva colla peste e le scorrerie de' barbari; piegò alla Fede di Cristo i Longobardi,

e, vinta la ostinazione di Agilulfo, donò alla Regina Teodolinda, religiosissima sposa di lui, la Ferrea Corona. Così il nome di questo Pontefice magnanimo segnò la prima grand' epoca dell' Italia cristiana.



Mall'anno 600 al Pontificato di Gregorio Quarto.

Fra i deboli Augusti ed i Re Longobardi, che tuttodì usurpavano, fu discordia continua; e appena provvide alla dignità dell'Impero avvilito l'Esarca di nome Romano, il quale, imperando Maurizio, ricuperò parecchie città italiane. Successi-642 vamente, l'anno secondo di Costante, l'Esarca Isaccio con poderoso esercito pose gli accampamenti, come sembra, nell'Agro Persicetano, e si spinse fino a Scoltenna, assalendo la Lombardia, ch' era ad un tempo minacciata dal lato delle Alpi da Childeberto Re dei Franchi. Giunto però al fiume, l'Esarca ebbe a fronte il Re Rotári col nerbo della nazione lombarda, sicchè fu stretto a retrocedere nei bolognesi accampamenti rotto e fuggitivo, dopo avere perduto otto mila soldati (42). Peggiorò quind'innanzi la greca fortuna, e gli Esarchi sostennero diverse ribellioni dei popoli messi in angustie. A tal che vediamo, nell'anno sesto del secondo Giu-711 stiniano, tumultuare Bologna e l'Emilia tutta, mentre la plebe di Ravenna sottraevasi all' Impero, uccidendo l'Esarca Giovanni. Restauravasi però anche una volta il governo imperiale nella Pentápoli; ma

la sua autorità diveniva ognora più incerta e pericolosa.

Affliggevano i Pontificati del II. e del III. Gregorio le innondazioni del Tevere straripato, i tradimenti che diedero ai Longobardi la Rocca di Cuma, le sedizioni che a' danni del Pontefice suscitava in Roma stessa la Greca perfidia, e lo scisma 728 ognora crescente degli Iconoclasti. Trasse partito dalle circostanze Liutprando XIX. Re dei Longobardi, e venne ad occupare nell'Esarcato Feroniano, Monteveglio, Buxeta, Persiceta e Bologna (13), ove sconfisse gli ausiliari dell'Impero guidati da Agatone Duca di Perugia. Indi, ora battagliando ora simulando tregue, lasciò l'ambizioso Longobardo trascorrere alquanti anni, fino a che d'improvviso mosse coll'esercito suo verso Roma. Quivi scendeva nel campo il Santo Pontefice Zaccaria, forte del solo suo venerando aspetto, ed alle preghiere di lui cedeva il Re Longobardo; allontanava le armi dal Ducato Romano; restituiva all'Imperatore d'Oriente le città occupate nell' Esarcato, e, svestita nella Basilica Vaticana la lorica, appendevala al sepolero del primo Apostolo.

Per breve tempo tennero due altri Re il trono Lombardo, sul quale salì tosto Aistolfo dei Duchi del Friuli. Non osservò costui lungamente la fede data al Pontefice dal suo antecessore, ma, fomentando le cittadine discordie, spinse il popolo ravennate ad uccidere l'Esarca Paolo, e poco appresso, cacciato dalla città Eutichio, ultimo degli Esarchi, occupava Ravenna ed insignorivasi nuovamente di Bologna, di Persiceta, e di altre città dell'Emilia (14). Al suo titolo di Re dei Longobardi egli aggiunse quello di Esarca, e così scomparve ogni vestigio dell'antico Impero Romano nell'Italia, abbandonata dall'ignavia di Leone l'Isaurico.

Il trono dei Longobardi era forte del potere che davasi ai più eccellenti capitani colla ducale autorità; e però non appena Aistolfo insignorivasi dell'Esarcato che già conferiva ad Orso I. la dignità di Duca di Persiceta. Il nome di Orso annunzia piuttosto un' origine Italiana che Longobarda, e probabilmente questo personaggio fu del novero di quei Grandi, che, maltrattati dai Greci, favorirono Liutprando, se forse non lo invitarono. Il dono a lui fatto di grandi possedimenti, di onorifici titoli, e di un vasto Ducato sembrano indizio della confidenza regia. Ed in vero, vasto era il Ducato persicetano; chè, oltre l'Agro di Persiceta e gran parte della Pianura Modenese, stendevasi nel territorio posto fra Bologna e Modena sin quasi alle falde dell'Appennino. Quindi il Centese, e Nonantola, e Reddu, e Spilamberto, e Castel Vetro, e Vilzacara (ora S. Cesareo), Panzano, Rastellino, Manzolino, Zola Predosa, Calcara, Oliveto, e molte altre contrade, accennate con nomi oggidi sconosciuti, componevano il Ducato Persicetano (45).

Orso I. era uomo religioso, fregiato di onorevoli titoli e di molta ricchezza dotato. Un documento, citato dal Tiraboschi, assicura ch' egli un tempo (forse durante la prima occupazione di Liutprando) ebbe titolo di Duca di Bologna, Imola e Castel di Brento, sito celebre della montagna bolognese, del quale ora appena rimane qualche vestigio. In altro documento, pure citato dal Tira-750 boschi, Orso I. viene addimostrato quale fondatore splendidissimo, circa la metà dell'ottavo secolo, di un celebre monastero di S. Benedetto in luogo chiamato Adili appartenente alla Corte di Berselo e al territorio di Persiceta; e nelle carte dell'Archivio Nonantolano un diploma si accenna del Duca Orso I., col quale egli donava al venerabile

monastero di Nonantola 48 precettali Persicetani, a lui largiti dalla munificenza del Re Aistolfo. Pensa il Tiraboschi che questi precettali fossero famiglie vassalle o contadine. Ebbe questo primo Duca di Persiceta dalla moglie sua Ariflada due figliuoli; Giovanni, che gli succedette nella Ducale autorità, ed Orsa che, a quanto sembra, fecesi monaca (46).

Non appena, col paterno retaggio, passava la Signoria di Persiceta nel Duca Giovanni, che le vecchie carte intitolano Duca di Persiceta e di Ponte Duce, il Re Aistolfo, sordo alle giuste querele del Pontefice Stefano II., moveva col suo esercito verso Roma, taglieggiando o minacciando di saccheggio e di strage le città nel suo passaggio. Vanamente implorò più volte il Pontefice soccorso dall' Imperatore d'Oriente, sicchè i Romani, frodati della debita protezione, più non isperavano ottenerla che altrove, o subire il giogo dell' orgoglioso Longobardo. Occupava a que' tempi il trono dei Franchi Pipino potentissimo Re; e però Stefano, passate a suo rischio le Alpi, lo salutava Patrizio Romano ed Avvocato della Chiesa. Accordò Pipino la richiesta protezione al Pontefice, ed a Roma il valido aiuto delle armi francesi. Il Re Franco vinse Aistolfo alle Chiuse, e lo costrinse a sottoscrivere 754 l'abbandono dei paesi usurpati; ma, come costui fu sottratto al pericolo, tosto piombò nuovamente sul Ducato Romano. Scese per la seconda volta Pipino con esercito più numeroso, e trasse Aistolfo ed il successore di lui Desiderio a più duri patti. Il vittorioso Monarca, sdegnando poi le suppliche dell' Imperatore d'Oriente, che vilmente reclamava l'Esarcato, o la Pentápoli, ne fece dono a S. Pie-758 tro, sul cui altare i Legati Francesi deposero le chiavi delle città dell' Emilia. Così fu stabilito il Dominio della Santa Sede su queste contrade.

Tramontava pertanto la stella longobardica, quando più fulgida pareva risplendere, e con essa scomparivano gli astri minori. Però, stando alle indicazioni di un documento dell' anno 772, nel 772 quale Giovanni Duca di Persiceta vende alcuni beni ad Anselperga figlia del Re Desiderio, Abbadessa di un monastero Bresciano, sembra ch'egli si mantenesse tuttora nel possesso del Ducato Persicetano. Ma, quattro anni dopo, si vede il Duca Giovanni offerire al monastero Nonantolano ed al Santo Abbate Anselmo, il proprio figliuolo Orso in infantile età, facendo donazione a quel celebre Instituto di molti beni. E tale apparisce questo suo divisamento, tali sono le parole in quest' atto adoperate, che sembra poco più valutasse il Duca Persicetano gli onori e le dignità della terra (47). Carlo Magno, succeduto a Pipino, scendeva poscia 774 in Italia a vendicare novelli insulti del Re Longobardo, e stretto Desiderio in Pavia, lo traeva cattivo in Francia, mentre esule riparava in Oriente il figliuolo di lui Adelchis. Così fu spento il Regno dei Longobardi, in quel secolo medesimo nel quale la fortuna pareva prometter loro la Signoria d'Italia.

Carlo aggiunse dapprima al suo titolo di Re dei Franchi quello ancora di Re dei Longobardi; ma non andò guari che il terzo Leone salutavalo 800 Augusto Magno fra le acclamazioni d'Italia. In questa circostanza solenne confermava l'Imperatore la donazione dell' Esarcato fatta dal padre suo alla Santa Sede, e nel tornare da Roma a Pavia tenne presso Persiceta un Consiglio di Grandi, nel quale sancì il 29 giugno dell'anno 804 il Placito Imperiale che pose termine ai dissidii fra il Vescovo di Bologna e l'Abbate di Nonantola. Dei Duchi Persicetani era superstite a quest'epoca Orso II. il

quale, fatto adulto, aveva nel monastero di Nonantola abbracciata vita monastica, e sin dall'anno 789 ratificata con atto solenne la donazione del padre suo Giovanni al venerabile monastero, aggiungendovi gli altri beni del paterno retaggio; a tal che nel riportare questo autentico documento il Tiraboschi non esita ad intitolare il chierico Orso persicetano, benefattore il più splendido dell'au-

gusta Abbadia (48).

Durante la pace dell'Italia, attesero i Pontefici a cancellare le vestigia delle barbariche invasioni, e a ridonare al governo di Roma le sembianze dell'antica maestà. Adoperò in ispecial modo a questo intento Gregorio IV. nel suo lungo
Pontificato: e di lui viene scritto che con indefesso
zelo cercò sempre il bene dei popoli, tenne in
freno i ricchi, fu amico della povertà, e colla dottrina e coll'esempio mantenne i buoni e condusse
i cattivi nelle vie del Signore.



Pall'anno 830 al Pontificato di Gregorio Settimo.

Reggenti pontificii, durante la dominazione dei Carolingi nell'Italia superiore, non fu che mo- 844 mentaneamente turbato quando la elezione di Sergio trasse sui campi bolognesi le armi di Lotario guidate dal figliuol suo Ludovico. La devastazione nelle castella specialmente della pianura, o collocate, come lo era Persiceta, sulle strade militari, obbligarono gli abitanti a sottrarsi per entro i bo-

schi o sui gioghi (49).

Spenta con Carlo il Grasso la dominazione fran- 888 cese nell' Italia, fu nuovamente la penisola lacerata da dissidii e da guerre. Nelle lunghe e sanguinose contese per la Corona Italica fra Berengario Duca del Friuli, Guido Duca di Spoleti, Arnolfo Re di Lamagna, e Lodovico Re di Provenza, le Pianure Bolognesi vennero di nuovo afflitte dal passaggio di eserciti e specialmente lo fu Persiceta da una delle due armate tedesche che, tenendo questa via, recossi in Toscana. E non appena superava Berengario gli emuli suoi, che un' altra inopinata calamità rovesciavasi su questa contrada. Innondaronla 902

gli Ungari, emigrati dalla Pannonia, che impressero per ogni parte lagrimevoli segni di ferocia e di empietà. Saccheggiarono il monastero Nonantolano, e per la via di Persiceta giunsero a Bologna, dove arsero la celebre Basilica di Santo Stefano. Il quinto Leone, commiserando i danni di questa contrada, la francava dai pubblici pesi (20).

Morto Berengario, la Corona Italica, dopo i burrascosi regni di Rodolfo di Borgogna e di Ugo di Provenza, venne al secondo Berengario Marchese d' Ivrea. In questi torbidi giorni lo scisma della Chiesa Bolognese, e le prepotenze della schiatta degli Alberici in Roma incominciarono ad affievolire l'autorità temporale dei Pontefici sulle città dell' Esarcato. Ottone, detto il grande, Re di Lamagna, volgeva nell'animo la conquista del Regno Italico, ed aggiungevagli incitamento la tirannide del secondo Berengario fatta intollerabile ai Prin-960 cipi ed alla Chiesa. Scese Ottone di qua dai monti, ed il Pontefice Giovanni XII., cui un giuramento del conquistatore forniva speranza di vedere la Chiesa reintegrata ne' suoi diritti, lo fregiava in Roma dell' imperiale diadema. Così, per una catena di civili discordie, d'invasioni straniere, l'Impero dai Berengari venne agli Ottoni.

Fra il lungo battagliare coi pretendenti, nella sua triplice discesa, fra le vicende deplorabili su990 scitate dal tiranno Crescenzio al Pontificato di Gregorio V., Ottone pose in non cale la fede data, e
fomentando nell' Emilia le contese fra i Potenti,
fecesi qui ad imperare ne' suoi placiti senza intervento della Pontificia autorità. Quivi sciogliendo il
nesso dell' unità Italiana, fondata sull'accordo della
Chiesa coll' Impero, sanciva l'autorità dei Municipii
e la prepotenza preparava di quelle Repubbliche,
che a brani divisero l'Italia. Qui, in una parola,

gettava il germe primiero di quelle fazioni civili, che afflissero i secoli successivi. Il quale politico divisamento, quanto era dannoso ai diritti della Chiesa su queste contrade, altrettanto divenne funesto all'Impero nel rimanente d'Italia; imperocchè, estinto col Magno Ottone il prestigio della potenza imperiale, i Grandi delle Città francate più non videro negli Imperatori che gli succedettero se non la debolezza; e, disprezzando la tutela degli stranieri nella stessa stirpe di lui, toglievano a' suoi 4002 discendenti la Corona per darla ad Arduino Mar-

chese d' Ivrea.

Ristabiliva per alquanto la fortuna Alemanna Enrico di Baviera disendente di Ottone, e, mentre proteggeva la causa dell'antipapa Giovanni, occupava colle armi la Cispadana e l'Emilia; ma del regno di lui non rimase altra memoria tranne questa, che fu l'ultimo per la stirpe degli Ottoni. Così fra le calamità dei dissidii nell' Esarcato, dello scisma in Roma, della guerra fra i Greci e gli Alemanni nell' Italia meridionale, della invasione dei Saraceni nella Sicilia, del guerreggiare dei pretendenti nell' Italia media e superiore, della pestilenza e della fame, ergevasi in queste contrade, mista al potere Imperiale, l'autorità dei Municipii, mentre le tradizioni e le simpatie dei popoli quella dei Vescovi avvaloravano. Pertanto le città maggiori non solamente, ma le minori eziandio incominciarono a governarsi per Consigli e Consoli; e la stessa Persiceta fu colpita dalla febbre municipale, che tutto invase l'Esarcato; se non che sulla Persicetana Contrada prevalse per gran tempo l'autorità dei Vescovi di Bologna, a'quali Ottone Magno, sino dall'anno 962, avevane conferito la Signoria, o, come altri pretende, avevala confermata (21). Tranne questi cambiamenti politici, la Cronaca

Persicetana non reca fatti notabili durante l'Impero degli Ottoni; solamente accenna come, afflitta e desolata Persiceta dalla pestilenza dell'anno 4006, si recò processionalmente la popolazione Persicetana a Nonantola a venerare le reliquie dei Santi Martiri Sinesio e Teopompo, e come, per intercessione di quelli, fosse miracolosamente dal fla-

gello liberata la loro terra (22).

Datasi dai potenti Alemanni la Corona a Corrado il Salico, venne costui in Italia a vie più esacerbare i dissidii fra l'Impero e la Chiesa. E mentre l'autorità dei Pontefici languiva divisa dagli scismi che provocarono il Concilio di Sutri, l'Imperatore, nell'Emilia, creava vassalli con titolo di Duchi, Marchesi e Conti, de' quali più era la prepotenza che l'autorità, e, guidati da Ugo di Spoloti Conte di Bologna, traeva gli Italiani di queste contrade a militare oltre l'Alpi per interessi stranieri all'Italia, o per sostenere le pretensioni di lui al Ducato di Borgogna.

Mentre incerta la Pontificia autorità veniva nel VI. Gregorio, ed in lagrime struggevasi la Chiesa, un doppio turbine sorgeva a minacciare la dominazione teutonica nell'Italia durante il debole re1055 gno di Enrico III. detto il Nero. Al mezzodì i ven-

gno di Enrico III. detto il Nero. Al mezzodì i venturieri normanni, ingranditi sulle rovine dei Greci e dei Saraceni, insultavano all'Impero; nella Toscana le nozze di Beatrice con Gottifredo di Lorena stabilivano la ricchezza di una Casa ligia alla Chiesa, e ben presto emula dell'imperiale potenza. Saliva poi al Pontificato il Toscano Ildebrando, che il nome prendeva di Gregorio VII.

Assumendo l'Impero il quarto Enrico, empiamente si dava ad una carriera colpevole; disprezzava l'autorità dei Pontefici, e poneva a governare le Chiese dell'Emilia pastori scismatici. I rovesci

da lui tocchi in Germania, e la clemenza seco lui adoperata da Gregorio VII., che benignamente in Mantova lo accolse supplice ed umiliato, non valsero ad emenda; chè baldo di una vittoria riportata sugli eserciti riuniti dell'emulo suo Rodolfo di Svevia e della Contessa Matilde, nuora ed erede di Gottifredo di Lorena, prese stanza in Bologna ove placitò con imperiale autorità. Poscia piom- 1084 bando colle armi su Roma, fecesi coronare nella Vaticana Basilica dall'antipapa Gilberto. Ma quella Provvidenza, che non permette a lungo il trionfo dell'empietà, riconduceva in Italia, vincitore dei Greci, il normanno Roberto Guiscardo, nel punto medesimo che la Contessa Matilde, prestandosi a nuove nozze con Guelfo di Baviera, riuniva il potere di due grandi famiglie, e consacravalo alla difesa dell' afflitto Pontefice.

Anelavano ognora i popoli dell'Esarcato i gior- 1090 ni pacifici e lieti della dominazione dei Pontefici, sotto la cui egida per un intero secolo riposarono i loro padri, e però, nelle contese coll'Impero, facilmente le parti della Chiesa prendevano, o la protezione della Santa Sede invocavano contra il potere e le angarie dei vassalli dell'Impero. Per lo che propizi riuscirono alle armi di Matilde e di Guelfo i bolognesi accampamenti, ove folte ed inespugnabili erano le Castella e le Rocche della Contessa sui gioghi o nelle pianure. Rispondeva alla fortezza dei luoghi la pertinacia dei difensori, e fra questi altamente si distinsero i Cattani da Sala nella difesa di Persiceta (23). A tal che l'Impera- 1093 tore, stanco del lungo accanito combattere, e lasciato esangue un figliuolo nei campi di Bologna, si riduceva oltre Po, dove aspettavanlo angustie maggiori, per la ribellione di ambi i suoi figli, che le Corone Italica e Germanica gli toglievano, e

relegavanlo a Liegi, a morirvi inonorato infra i rimorsi.

Gemevano costernati i popoli dell' Emilia pel lungo guerreggiare, e per ostinate contagioni: afflitta era la Chiesa pei frequenti scismi e per la profanazione de' luoghi santi nelle mani degli infedeli; quando da una parte, a confortare la cristianità, si accendeva quel santo entusiasmo che animò i primi Crociati, e d'altro lato, a sollevare codeste contrade, rifulgeva la religiosa pietà di una pia Matrona, che le sue dovizie consacrò ad onore della Chiesa ed a sollievo delle popolazioni impoverite. La Contessa Matilde, risarcito il monastero Nonantolano delle ricchezze involategli durante la guerra, fondava parecchi conventi, largamente dotava le chiese Episcopali, e molti templi edificava dalle fondamenta o restaurava dalle onte patite.

L'eccelsa Donna, nel suo generoso divisamento, non dimenticò Persiceta, che più volte avevala accolta nel tempo della sventura, e che tanto sofferse e adoperò per la causa di lei. Quindi nella piazza maggiore Persicetana Ella volle edificato un magnifico tempio a tre navate, dedicandolo al Santo Precursore di Cristo, massimo Proteggitore del luogo. E senza meno tale fu la magnificenza e la fama di questo sontuoso edifizio che nei secoli successivi, più che coll'antico titolo di Persiceta, la contrada stessa venne col nome di San Giovanni contraddistinta. Alla magnificenza di questo tempio, cui alcune antiche carte danno titolo di Basilica, corrispose l'onoranza in che fu posto il Clero Persicetano per le successive Pontificie concessioni; imperocchè sin da questi giorni vediamo eretta la Chiesa Persicetana in Collegiata Arcipretale, sebbene non mancano Cronisti che a tempo anche più rimoto fanno risalire la istituzione di

questo Reverendo Capitolo. Dall' eruditissimo P. Gio. Battista Melloni sappiamo poi come l'Arcipretura Persicetana estese già il suo Plebanato so-

pra 48 Chiese del Contado (24).

Matilde fondò inoltre, nei Borghi Persicetani di occidente, un ricco monastero di Monache Benedettine presso la Chiesa di S. Clemente, il quale edifizio fu distrutto per successive guerre, ma riedificato dalla parte di mezzodì. Finalmente la tradizione assicura come l'eccelsa Benefattrice donasse sei mila biolche di terreno al popolo Persicetano, da trasmettersi ai più tardi nepoti. Dalla quale largizione, la sentenza dei più trae l'origine di quel vasto patrimonio detto della Partecipanza, che tuttora sussiste a pro di circa 600 famiglie (25).





Pall'anno 1110 al Pontificato di Gregorio Ottavo.

mal augurate orme del padre. Diede esca a quelle deplorabili fazioni che, sotto nome di Guelfa e Ghibellina, per più secoli straziarono il bel paese, armando, per lo sterminio reciproco, province, terre e famiglie. Disprezzaronlo quindi le popolazioni ligie alla Chiesa, e specialmente i Bolognesi che, scacciati dalla città i rappresentanti l'Impero, ed atterrata dalle fondamenta la Rocca Imperiale, or- dinarono quella municipale potenza, che da sè sola osò, poco appresso, resistere all'Impero medesimo. E le loro leggi e le istituzioni attinsero alla sapienza d'Irnerio, il quale, rischiarando a que' di la Scuola Bolognese, preparava la futura scientifica celebrità della patria.

L'ardimento dei Bolognesi sbigottì Enrico, che 4116 non isdegnò scendere con essi a patti, e consentir loro il governo della città, salvo il supremo dominio dell'Impero, e salvo il patronato Imperiale sulle terre vassalle. Quindi i primordi della possanza Bolognese, la quale però era assai ristretta fuori delle mura o sul contado; imperocchè,

secondo la condizione dei tempi, e terre e castella, immuni dalla pubblica giurisdizione, sorgevano da ogni parte. Il sistema feudale e la prepotenza di opulenti Valvassori opprimeva tutta la regione montuosa. I possedimenti Matildici erano venuti in dominio delle Chiese o dei Monasteri; ed i Vescovi di Bologna vantavano la Signoria di parecchie contrade per Imperiali concessioni, confermate dai Pon-

tefici Gregorio VII. e Pasquale II. (26).

Fra queste ultime noveravasi S. Giovanni in Persiceto, che, straniera alle turbolenze ed ai parossismi della nascente Bolognese Repubblica, riposò per quasi tre secoli all'ombra del patriarcale dominio dei Vescovi Bolognesi, e governata da'suoi Consoli e Consiglio. Così crebbe il paese, se non in potere, certamente in ricchezza; mentre una dominazione pacifica e proteggitrice non cessò mai di favorire la industria ed il commercio locale. E come all' ubertosità dei campi rispondeva la solerte cura della popolazione, così niun mezzo si lasciò intentato al progresso della pubblica utilità. Da ciò venne quella importanza grandissima che sin da questi remoti tempi i Persicetani diedero allo scolo delle acque per la migliore coltura dei loro campi; alle franchigie dei loro mercati; alla navigazione del Canale antichissimo detto Galligo, che, traversando l'Agro Persicetano, dopo avere servito ai molini e ad altri opificii, bagna le mura di Cento, alimenta le fossa di Ferrara, mette foce nel Po di Volano, e congiunge così Persiceta col mare Adriatico.

Reggeva a questi di la Chiesa Persicetana l' Arciprete Regimondo, del quale ci serbano memoria gli annali Camaldolesi, narrandoci com' egli, unitamente a' suoi Canonici, concedette il 2 maggio 1123 a D. Paolo, Abbate di Santa Maria in Istrada, di

ordinare la Chiesa di S. Maria del Castello di Bagno insieme con preti e chierici, per servire a Dio e spe-

cialmente governare quel popolo (27).

Accrescevasi intanto a Bologna colla forza la dignità; imperocchè i potenti del Contado affollavansi a Palestina, o erano dal Comune soggiogati per forza d'armi, o a lui giuravan fede spontanei. D'altra parte la città stringeva amicizie colle circonvicine contrade o con esse sosteneva ostinate guerre; collegavasi quindi con potenti Municipii Lombardi o l'aiuto prestava loro delle armi, e fama acquistavasi di valore e di possanza; nè guari trascorse che non esitò commettersi con Corrado e con Lotario, alternando coll'Impero le ostilità e le sommessioni. S. Giovanni in Persiceto per altro non imitò sì tosto l'esempio delle terre vicine, le quali diedersi tributarie o vassalle a Bologna (28).

Nel tempo che, atterrate le mura d'Imola, 1130 fiera ferveva la guerra tra Bologna e Ravenna, provvedeva Onorio Pontefice alla Chiesa di Bologna col dargli a Vescovo Enrico Monaco Camaldolese. Era questo personaggio sostenuto da Gualtieri Arcivescovo Ravennate; e perciò, impeditogli dalle fazioni l'ingresso in città, fu stabilito di celebrare la sua consecrazione a S. Giovanni in Persiceto. Era allora Arciprete un Raimondo, il cui nome, come quello di tutti i suoi Canonici, è rammentato in un documento pregevolissimo dell' Archivio Archiepiscopale di Ravenna. La funzione seguì il 43 aprile 1150 nel Tempio Collegiato Persicetano con pompa inusitata; poichè celebrolla il Metropolita Ravennate assistito da Dodone Vescovo di Modena, Bonno Vescovo d'Imola, Pietro Vescovo di Cervia, e Iacobo Vescovo di Faenza. Convennero da ogni parte spettatori eminenti per dignità e condizione, fra' quali noveravansi parecchi Cardinali di Santa

Chiesa. Erano con Gualtieri Arcivescovo: Guido Arcidiacono, e Giovanni Priore di Porto. Accompagnavano Enrico: Pietro Priore di San Vittore, Lamberto Arciprete della Chiesa Bolognese, Rodaldo Arcidiacono e parecchi Canonici. Aggiungevasi Ildebrando Abbate di Nonantola co' suoi Cattani e buon numero di Nobili Bolognesi. Serbasi tuttora il solenne atto di giuramento che prestò il consacrato Vescovo; su del quale per altro insorse improvvisa querela: pretendevano i Rappresentanti di Bologna che la consecrazione seguisse sotto certe riserve, e che il giuramento dovesse uniformarvisi. Protestava contro questa pretensione l'Arcivescovo Gualtieri, e si chiamò ad Arbitro il Cardinale Gerardo di Santa Croce, che si trovava presente. Attestò egli in favore di Gualtieri, ed alla sua sentenza acquetaronsi i Legati di Bologna (29).

A sedare le italiche fazioni calava dalle Alpi coll' armi Lotario, il quale, abboccatosi col Pontefice Innocenzo in Nonantola, tenne la strada di Persiceto per Bologna. Ma i Bolognesi ricusarono di accogliere l'Imperatore e lo trattarono con disprezzo. Lotario lasciò la Regina Richiza sua sposa in Persiceto, unitamente ai Grandi della Corte, mentr' egli passava il verno colle armate in Toscana. Erano a questi giorni dissensioni gravissime fra Modena e Nonantola per ragione di acque; e mentre i Modenesi spesse volte trascorrevano in armi di qua dal Panaro sull'Agro Persicetano, la Comune di Bologna, che le parti difendeva dei Nonantolani, poneva cola presidii di armati, ed arrogavasi ra-gione sulle persone e sui beni degli uomini di Persiceta. Perciò in favore di essi s'interpose presso il marito la Regina Richiza, stanziata a S. Giovanni; mentre il Pontefice Innocenzo mandava a Mediatore

delle contese fra Bologna e Modena il Cardinale Azone di Sant' Anastasia.

L'Imperatore Lotario, essendo a S. Ginesio 1433 in Toscana, sanciva il giorno 9 dicembre 1435 un Diploma del quale fu la somma: che gli uomini di S. Giovanni in Persiceto possedessero l'intero corso del Gallega con quattro braccia di terreno per ambe le rive dalla sua sorgente sino alla foce nel Po: al solo Re o suoi Legati fornissero nel loro distretto le albergarie e il paratico, ed altra podestà quasivoglia non li traesse in giudizio o al bando li mettesse dell'Impero (30). Il Cardinale Azone poi ridusse le parti contendenti alla pace, e fu uno degli articoli del trattato: che i Modenesi dovessero risarcire i Persicetani dei sofferti danni nello spazio di 30 giorni, a sentenza di Arbitri (34).

Composte le cose germaniche, Lotario scese 4136 una seconda volta in Italia, passò il Panaro in dicembre, e, posti gli accampamenti contro a Bologna, stette il verno a S. Giovanni in Persiceto colla Regina, con Pellegrino Patriarca d'Aquileia, cogli Arcivescovi Bruno di Colonia, Adalberone di Treveri, e con Corrado altra volta Re; mentre Enrico Duca, detto il Superbo, e Ottone Conte di Wilespack, Comandanti delle armate, dopo lungo combattere ed ostinato assedio, traevano a sommessione Bologna, abbandonata alle sole sue forze

dai collegati.

Si riaccesero le discordie fra Bologna, Modena e le città della Romagna durante il regno di
Corrado, e più volte i federati dell' Emilia piantaron gli accampamenti sull' Agro Persicetano, mentre dalla parte di Nonantola innoltravano le armi dei
Modenesi e quelle di altre città collegate con loro. Quindi furono manomessi i campi, arse le case, finchè nell'anno 1442 Torello Console Bolognese

diede a Val di Lavino fiera battaglia, e volse in fuga le armi nemiche. Questa però non estinse le gare, alle quali non bastarono le insinuazioni paterne del Bolognese Pontefice Lucio II, della casa d'Alberto dall' Orso, e la voce eloquentissima di Bernardo da Chiaravalle, che a quei giorni predicò eziandio nel Tempio Persicetano (32).

Fra le disgrazie dei Crociati in Palestina, le divisioni in Germania, e l'accanito guerreggiare delle città Italiane, passava da Enrico e da Corrado la Corona a Federigo I. di Svevia, detto il Barbarossa, il quale ben presto scese in Italia a vendicare colle stragi, le arsioni e la rovina, gl'insulti fatti all'Impero dall'orgoglio Lombardo. Cadevano rase al suolo Chieri, Asti, Tortona: l'assedio posto a Bologna e il lungo campeggiare preparava la resistenza di Milano; e così una lotta sanguinosa e di esterminio s'impegnò fra le città Lombarde e l'Impero, per tredici anni combattuta con diversa fortuna. Per ben due volte l'Agro Persicetano fu devastato e guasto, quando, soggiogata Milano e la Lombardia intera, l'Imperatore passava il Panaro, ad esterminare Bologna che sola osò per due volte resistere.

Imbaldanzito della vittoria, l'Enobarbo insultava alla disperazione delle città Italiane colla indifferenza, e conculcava i diritti e le libertà della Chiesa; quindi non tardarono di nuovo a tumultuare le città; e Bologna per prima, ucciso Bezone rappresentante dell'Impero, si proclamò indipendente. Scese per la quarta volta Federigo, e con poderoso esercito pose gli accampamenti nelle Bolognesi Pianure, e fu Persiceta d'armi e di armati oppressa. Qui fu lungo ed ostinato il combattere; quivi stancaronsi le genti dei Vassalli e dei Grandi, che l'Imperatore guidava, ed affievolito era l'esercito,

quando a mezzo di taglia accadeva la sommessione di Bologna. Così le città Lombarde ebbero tempo a preparare quella Lega Italica, celebre nelle storie, che l'anno 4467 si giurò ne' chiostri di San Giovanni in Pontida, ed alla quale promisero assistenza i Veneziani, protezione Manuello Comne-

no, favore il Pontefice Alessandro III.

Mentre lottavano con avversa fortuna le armi Imperiali in Lombardia, e fortificavasi la Lega, il Vescovo Giovanni adoperava a rimarginare le piaghe dell'Agro Persicetano, ed alle genti del paese dava, con carico di migliorarle e salva la decima, le terre di Villa Gotica e di Marefosca, a lui confermate dal Pontefice Anastasio IV. Nell'anno poi 1474 San Danio Prete presceglieva ad umile dimora una casuccia in Postmano (ora Amola di Piano), contado di Persiceto, ove dimorò per molti anni e santamente vi chiuse i dì nel 12 maggio 1484; dal qual giorno sul sepolcro di lui sorse un altare ed un tempio, che resse agli urti dei secoli successivi (53).

Federigo tentò per la quinta volta la sorte delle armi, e tre eserciti condusse in Italia, dei quali il primo fu sconfitto a Montebello, il secondo fugato a Legnano, il terzo annichilato per le molestie di lungo combattere e campeggiare fra Imola e Bologna. Ridotto l'Imperatore a domandare più volte la pace, e ad implorare la mediazione del Pontefice, lunga si stabilì una tregua dopo il Congresso di Venezia; ma i Reggenti di Lega, conscii delle loro forze e raccolti in Piacenza, dettarono a Federigo i patti, e vollero ch'Egli, il Figliuol suo, i Parenti e tutti i Grandi e Potenti della Germania collegati coll'Impero, giurassero la pace. E questa sottoscrivevasi in Costanza, il origina della della della Costanza della sottoscrivevasi in Costanza e il origina della della con controlla della con controlla della con controlla della con controlla della coll'Impero, giurassero la pace. E questa sottoscrivevasi in Costanza e il origina della con controlla della controlla della con controlla della con controlla della controlla del

za il 25 di giugno del 4483.

5

La pace di Costanza aveva sottratto alla soggezione dell' Impero le Città collegate; ma fermi rimanevano l'alto dominio dell'Imperatore, le franchigie de'Feudi Imperiali, e le immunità della Chiesa. Perciò San Giovanni in Persiceto non fu scosso da questo politico cambiamento, e nella obbedienza si tenne dei Vescovi di Bologna. Le Città della Lega, tolte al pericolo di nuova lotta coll' Impero, si diedero ben presto a lacerarsi fra loro; e mentre aspre fervevano le civili discordie in Lombardia, venivano a conflitto le Città della Romagna, e sulle loro rovine ingrandivasi Bologna, spesso mutando le amicizie, i consigli, gli aiuti. Ampliava ad un tempo lo Stato colla dipendenza di più distretti all' intorno e veniva a gravi contese con Modena e con Ferrara per ragione di acque e di confini. Su di che, volendo giovare agli interessi della collegata Nonantola, poneva in non cale i privilegi de' Persicetani, e notabili pregiudizi recava al corso ed alla navigazione del Canale Galligo. In queste congiunture scendeva nuovamente dalle Alpi Federigo, componitore pacifico dei dissidi fra le Città Italiane, e tosto a lui reclamavano gli uomini di Persiceto per la tutela delle Imperiali concessioni manomesse dall'arbitrio de' vicini. Accolse l'Imperatore la supplica, e dai suoi accampamenti presso Reggio, in Consiglio di parecchi Arcivescovi, Vescovi e Grandi, sanciva il 12 di marzo dell'anno 1185 un Placito, nel quale confermava ed estendeva a favore de' Persicetani i privilegi di Lotario e di Corrado (34).

VIII, e, nei brevi giorni che resse la Chiesa, adoperò a fermare i beneficii della pace in Italia, si recò a Pisa ad offerire la mediazione sua nella lunga guerra di questa Repubblica con quella di Genova, e scrisse, e mandò Legati a tutti i Principi della Cristianità, animandoli a passare, per terra e per mare, in Soria al ricupero di Gerusalemme, venuta in potere di Saladino Soldano della Siria e dell' Egitto.





Ball'anno 1200 al Dontificato di Gregorio Mono.

A questi giorni l'ardire di Dandolo fondava 1200 in Bisanzio l' Impero Latino, e con varia fortuna lottava l' Europa contro l'Asia. Morto Federigo l' Enobarbo, trascorrevano in Italia il regno agitato di Enrico VI e la minorità dell' orfano suo Federigo fra il guerreggiare delle Città, il risorgere della Lega se necessità poneva modo alle civili discordie, l'adoperare per la pace del Pontefice Innocenzo III, l'innalzarsi o il cadere di potenti famiglie, l'emigrare dei forti a Palestina. La grandezza di Enrico sull' eccidio della stirpe di Tancredi, ultimo dei Normanni, passò come lampo; e la Sicula Dinastia degli Svevi, dividendo per gran tempo l'Impero con Filippo di Svevia o con Ottone d'Aquitania, perdè le recenti conquiste di Enrico nell'Italia centrale. Ad offuscare le gesta delle due potenti famiglie di Ezzelino e di Salinguerra, sorgeva la Casa d'Este, bene affetta alla Chiesa; e la prudenza di Azzo toglieva dalla Sicilia il giovane Federigo II, e fra nemici Lombardi guidavalo dal Lambro alla Rezia, e di qui al trono Germanico. Bologna, ottenuto il diritto della

moneta, ampliò lo Stato colla dipendenza delle vicine contrade, colla celebrità del suo Studio, e colla fama che i suoi prodi acquistaronsi in Soria morendo a Tessalonica o vincendo a Damiata.

La preferenza che le Città d'Italia diedero a' Bolognesi nella scelta dei loro Podestà, acquistò ben presto a Bologna un ascendente, che mutò in prepotenza il valore, in ambizione gli aiuti. Perciò spesse volte si vide a questi giorni il Bolognese Carroccio tratto d'una in altra contrada d'Italia come a palladio delle altrui gare; e ad un tempo videsi Bologna guerreggiare alla Sambuca per Firenze contro Pistoia; al Lamone per Faenza contro Romagna tutta; al Reno per Ponte Dusolo e il Salinguerra contro Ferrara; al Panaro per Reggio contro Modena ed il Marchese di Este. Per queste ultime fazioni, saccheggiate ed arse erano specialmente le castella situate fra Bologna e Modena, e rovesciate giacevano le mura e le torri di Piumazzo, Crevalcore, Panzano, Bazzano, ec. San Giovanni in Persiceto però, sotto l'egida proteggitrice, e per quasi tre secoli rispettata, della Signoria dei Vescovi, non era oppressa dalle calamità dei vicini paesi, e da una Bolla spedita da Innocenzo III. l'anno 4498 all' Arciprete Persicetano, si trae prova della pacifica Episcopale dominazione su questa contrada (35).

Ma non andò guari che l'ambiziosa tracotanza di un Podestà di Bologna, attentando all'Episcopale autorità, osò violare le franchigie della Terra immune di Persiceto, e prepararle un'era di calamità e di sciagure. Illimitata fu, sino all'anno 4193, la confidenza de'Bolognesi pei loro Vescovi e specialmente a questi di per Gerardo, uomo spertissimo della cosa pubblica, due volte prescelto a governare il Comune con titolo di Pretore. Nella quale

carica, animato da sentimenti di cristiana carità, intese con ogni sua possa a rendere meno dura la condizione dei servi, ed a proteggere la plebe contro le angarie dei potenti. Quindi il rancore del Patriziato s' ingenerò contro il Vescovo, e si meditò annichilarne il potere. Il favore che Gerardo godeva sull'animo di Enrico lo Svevo; i consigli che il Vescovo Bolognese prestò all'Imperatore nella spedizione Sicula, fornirono pretesto ai Patrizi di chiarirlo aderente all' Impero contra gl'interessi della Lega Lombarda, e di farlo segno a civili luttuose discordie, che distrussero l'antica fidanza del Comune ne' suoi Vescovi. Succedeva a Gerardo, nell' Episcopale dignità, Enrico da Fratta; e poco dopo veniva, nell'anno 4215, nominato alla carica di Podestà di Bologna Visconte Visconti Piacentino, uomo torbido in torbidissime circostanze.

Fatto costui ardito di avere usurpato col terrore le franchigie dello Studio Bolognese arrogandosi facoltà dei giudizi sopra dieci mila scolari di nazioni diverse, colse il momento in che Enrico Vescovo sedeva al quarto Concilio Lateranese, per violare la immunità della Terra Episcopale di San Giovanni in Persiceto.

Erano appena nel settembre 4213 composte, per cura di Odone maestro delle Decretali e Vicario di Enrico, le lunghe dissensioni degli uomini di Persiceto con Raimondo Abbate di Nonantola, pel possesso della terra di Palata, e di altri paesi limitrofi, quando nel successivo mese di novembre il Visconte, Podestà di Bologna, arrogavasi la cognizione di un maleficio commesso nel distretto Persicetano, e teneva il colpevole nelle carceri. Alle ammonizioni e rimostranze di Odone Vicario Vescovile, replicava il Podestà: volere

salvi i diritti del Comune di Bologna, e giustificasse il Vescovo per via giuridica il dominio legittimo ed il possesso continuato di quel distretto. Alle lamentanze di Enrico per le ragioni della sua Chiesa perturbate a Persiceto, accrescevano eccitamento gli attentati del Podestà sopra altre terre del Vescovado, ove perseguivansi gl'inquisiti e gli esuli; nè gli ecclesiastici si risparmiavano. Susseguivano le censure, che il Vescovo talvolta revocò, sollecito di una concordia; ma non per questo il Visconte manifestossi meno proclive a soperchiare, sotto apparenza di tutelare i diritti del Comune. Ad ischermirsi poi da ulteriori pregiudizi, compariva improvvisamente il Podestà nell' Episcopio, assistito da alcuni Savi della Credenza, ed interponeva appellazione al Pontefice contro le ragioni del Vescovo sulla terra di S. Giovanni. Dopo ciò, il Visconte diedesi a scorrere e a disertare colle armi le contrade tutte della Romagna; incendiò Sant' Arcangelo, ed affrontando lo sforzo del Marchese d'Este colle milizie riunite di tutta la Marca Anconitana, trasse il Carroccio de' Bolognesi sotto le mura di Rimino, manomettendo colà pure i possedimenti della Chiesa. Così il Pontefice fu costretto ricorrere alle armi spirituali della sua autorità, e piegò i Bolognesi ad allontanare l'ambizioso Preside.

Succedeva al Visconte Guido di Canossa Reggiano, che si mostrò docile, ripristinando le franchigie dello Studio Bolognese e prestandosi a comporre le vertenze col Vescovo, specialmente per ciò che concerneva la elezione dei Podestà nelle terre del Vescovado, e la formola del giuramento che dovevano prestare gli eletti.

Aderiva il Vescovo ad amichevole accordo, e si presero ad Arbitri i due Maestri dello Studio Bolognese Bagarotto ed Ugolino; decisero questi che la elezione si appartenesse al Comune di Bologna, ma salve fossero in ciascuna terra le giurisdizioni, ragioni e costumanze del regime Episco-

pale (56).

Ma come il delirio delle fazioni non consente 1218 il freno della prudenza, così i potenti di Bologna chiamarono al governo il Podestà Enrico Pavese de' Conti di Rovesciala. Calcò costui le orme del Visconte; riaccese la guerra di Romagna; occupò Terre e Castella del patrimonio Matildico vassalle della Chiesa, dichiarandole proprietà inalienabili del Comune. Reclamavano ad Onorio Pontefice il Salinguerra spogliato, ed il Vescovo di Bologna. Imola e la Romagna imploravano dell' Imperatore l'aiuto. I Vescovi Obizzo di Parma, Giordano di Padova e Rolando di Ferrara venivano Legati di Onorio, mentre il Podestà insultava col disprezzo ai Vicari di Federigo, che Bologna ponevano al bando dell'Impero. Scese finalmente Federigo II. in Italia l'anno 1220, e presa stanza in Modena, piantò gli accampamenti sul Reno. Venne Bologna agli accordi; rese le terre occupate, e promise rispetto ai privilegi della Chiesa e dell' Impero. Il 20 novembre di quell' anno l'Imperatore, da Monte-1220 malo presso Roma, spediva al Vescovo di Bologna un Diploma nel quale confermavagli piena giurisdizione su Persiceto, e sulle altre terre guarentitegli da' suoi antecessori. L'anno appresso Federigo, nel tornare di Puglia in Lombardia, tenne, per ischivare Bologna, la strada da Medicina a S. Giovanni in Persiceto, ove si fermò bene accolto e festeggiato; e mentre da Modena dava prova dell' indignazione sua contro Bologna; per mezzo di Corrado, suo Vicario in Italia, garantiva la tutela della Signoria Vescovile in Persiceto. Così

venne ad estinguersi per allora quel fuoco di discordia acceso fra il Comune ed il Vescovo, e del quale per quasi dieci anni più non apparve scin-

tilla (57).

Trascorse questo decennio fra le rinnovate lotte di Bologna colle vicine Città, il minacciare di Federigo, l'infuriare delle civili discordie. Spesso lo sdegno dell'Onnipossente si mostrò colle intemperie delle stagioni, o collo imperversar della fame; e la temuta sua destra, scotendo la terra e le case, i templi e le torri rovesciando, umiliò col terrore la pervicacia. Come Angelo tutelare giungeva però in queste contrade il Serafico di Assisi, e pace gridava sulle piazze, o nei campi fra le armi. Lo squallore dell'aspetto e la povertà del vestito accrescevano all' inaspettata eloquenza, e d'ogni intorno sorgevano templi e case di espiazione dedicate al Signore. Predicò Francesco a S. Giovanni in Persiceto, ove coi miracoli diè prova di santità, e trasse il popolo a secondarlo nel fondare in questa Terra una Chiesa ed un Convento del suo Ordine, la quale casa, col tempo, si aggrandì, e diede alla Religione uomini specchiatissimi per zelo e per dottrina (38). Ma l'umana malvagità non appena vide sedata l'ira celeste che tosto abusò della divina clemenza, e più fieri provocò i gastighi, più durevoli le sventure. Sotto nomi differenti rinascevano le fazioni Guelfa e Ghibellina ad insaguinare la patria. L'ambizione e la prepotenza dominarono di nuovo il governo di Bologna, ed alle loro esigenze soccombeva la Episcopale Signoria di San Giovanni in Persiceto.

In questi calamitosi giorni saliva al Pontificato Gregorio IX. dei Conti di Anagni, cui Federigo II. non risparmiava amarezze; ma il Pontefice rispose colla costanza alle insidie ed alla scelleratezza degli uomini. Canonizzò i novelli Eroi del Cristianesimo, e, pieno di sapienza, raccolse nel libro delle Decretali le Leggi, che la equità della Chiesa promulgò a moderare il diritto dell'antica Roma, o i Capitolari dei Franchi e dei Longobardi.



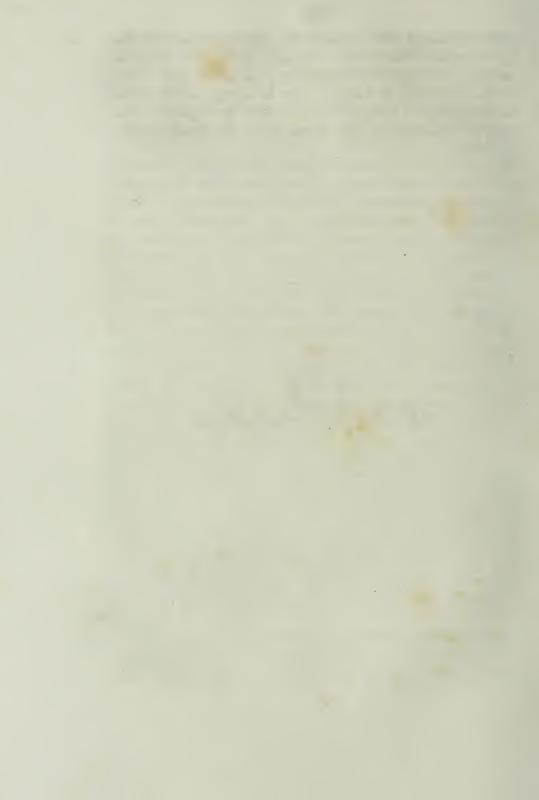

## Pall'anno 1227 al Pontificato del B. Gregorio Decimo.

L'inesperto Pelagio, correndo l'anno 1221, aveva spinta l' oste cristiana ad impaludarsi nelle arene del Nilo; e mentre Maledino Soldano di Babilonia ritoglieva a' Crocesegnati le conquiste di Soria, insorgevano, fra le disgrazie, le sconfitte e i disagi, diffidenze e fieri dissidi nella Legione Bolognese, che raccoglieva ad un tempo e Guelfi e Chibellini. Obbedivano i primi a Baruffaldino dei Geremei, gli altri a Bonifazio de' Lambertazzi. Così ne' campi di Palestina i partiti presero nome dalle costoro famiglie, e questo nome divenne grido di guerra per le due schiere, le quali, ripatriando nell' anno medesimo, trapassaronlo alle rispettive fazioni. Eccitò l'orgoglio dei Lambertazzi e ne accrebbe la potenza il rifugio che Bonifazio diede per gran tempo in sua casa all' esule Giovanni de Brienne, Re di Gerusalemme, suocero di Federigo II. E questa fazione, dominando alla perfine la patria, si valse del Pretore Federigo da Lavellolongo per riaccendere i dissidi assopiti fra il Comune di Bologna ed il Vescovo circa la Signoria di S. Giovanni in Persiceto. A violenze più gravi

232

poi essa trascinò Ranieri Zeno Veneto, sottentrato al Lavellolongo nella Pretura, perchè costui sottopose a punizioni severe chiunque ricalcitrasse alle sue leggi col rispettare le ecclesiastiche immunità in S. Giovanni. E poichè tornarono a vuoto gli uffici dei due Legati Apostolici Iacobo e Ottone spediti al Podestà, così Gregorio IX. impose ai Vescovi Garzia di Parma e Guidotto di Mantova d'interdire la Città di Bologna, dalla quale ben presto allontanaronsi i Maestri dello Studio, sicchè tutto vi addivenne desolazione e squallore.

Nell' anno appresso era in Bologna un Frate dell' inclito nascente Ordine dei Predicatori, il quale grande fama aveva levata di sè percorrendo le Città Lombarde e pacificando ovunque gli odi e le fazioni. Era il suo nome Giovanni da Vicenza, e all' efficacia della divina parola accoppiava l'austerità del costume. Accorrevano in folla ad ascoltarlo i popoli della Romagna, e que'di Lombardia, che a migliaia ne partivano levando la Croce sui loro vessilli, funesti alla tirannide di Ezzelino. Udivanlo specialmente i nobili tuonar contra la prepotenza e l'ambizione, e gli uomini ne partivano compunti, e sopivano le inimicizie, mentre le donne toglievansi dal capo le ghirlande e si coprivan del velo. Alle sue cure fu dato comporre il Comune di Bologna col Vescovo Enrico, ed eletto Arbitro pronunziò: che il Vescovo, dimessa liberamente qualsivoglia pretensione sopra quattro distretti del Contado, e salva la Signoria di Cento e di alcuni altri Castelli, esercitasse ind' innanzi a S. Giovanni in Persiceto piena giurisdizione nelle cause civili, ma ristretta nelle cause criminali a' delitti minori: de' maggiori conoscesse il Comune, e così ad esso fosse riservato il giudizio d'ogni altra causa che involvesse giurisdizione promiscua per ragione

di luogo o di persona: la Terra Persicetana si eleggesse, come in addietro, i Rettori ed i Consoli; e questi, salvi i diritti del Vescovo, prestassero giuramento nelle mani del Podestà di Bologna: non ricoverasse i proscritti, non si prevalesse d'armi vietate dallo Statuto, nè asportasse fuori del Contado le vettovaglie, o quant'altro fosse d'uso alla guerra: sostenesse per ultimo i pesi pubblici, qual altra fra le terre soggette al Comune, e somministrassegli, quando guerreggiava, il prefisso numero di cavalieri e di fanti (59).

Accettata questa concordia, ripristinossi la calma; fu revocato l'interdetto; ma, da questo momento, la Terra di S. Giovanni in Persiceto fu tratta, come paese soggetto, a seguire le sorti, prospere o avverse, di Bologna. Era Arciprete della 1233 Collegiata Persicetana a questi di Azone, del quale ci ha serbato il nome un Codice manoscritto chiamato l'Asse spettante al Capitolo della Metropolitana di S. Pietro di Bologna, sotto l'anno 1239 (40).

Ma il secondo Federigo, spenta ogni contesa per la corona di Sicilia congiunta a quella dell' Impero, incautamente si diede a battere le tracce del quarto Enrico e dell' Avolo, avventurandosi a ripristinare le querele co' Lombardi e colla Chiesa. Quindi, reiterati i giuramenti di Lega, riaccendevasi la guerra in Lombardia e nell' Emilia, mentre l'Imperatore veniva deposto dal Concilio convocato in Lione. Lunga ed aspra fu questa lotta, che logorò ben tre formidabili eserciti, di Tedeschi, Pugliesi e Saraceni insiem collegati, e sostenuti dalle squadre navali di Enzo Re di Sardegna figlio di Federigo. Nè all'Imperatore mancavano Città fautrici nella Lombardia, e molti uomini che nelle altre sostenevano la causa di lui, ed a preferenza i patrizi. Il che fu costante fomite a

civili risse, ad inimicizie ostinate fra terra e terra. Modena specialmente aderiva all' Impero, e porgevangli esca da Ferrara il Salinguerra potente Ghibellino, e dalla Marca trivigiana il superbo Ezzelino da Romano. Lungamente perciò, e con varia fortuna, lottò Bologna co' Modenesi, nè mancarono vassalli che tradissero il Comune spiegando sui loro castelli lo stendardo Imperiale. Laonde in Bologna si levò il popolo a tumulto, ed occupata la somma delle cose, creò a reggerla un Capitano. In breve la Repubblica, collegata col Marchese d'Este, col Conte di S. Bonifazio, coi Veneti e colle genti della Santa Sede, scacciò il Salinguerra da Ferrara, della quale il Pontefice investì la Casa 1248 Estense. All' ultimo, dopo un' infausta catena di stragi reciproche, di perfidie e d'imputazioni odiose, i Bolognesi, coll'aiuto de' collegati, tolsero all' Impero, per virtù d'armi, la Romagna; ed a Fossalta, presso il Panaro, dispersero l'esercito di 1249 Federigo, e tratto cattivo Enzo Re, lo ritennero in perpetua carcere; soggiogaron Modena, ed annien-

tarono la potenza Imperiale in Italia.

Nei venti anni che durò questa lotta fra l'Impero e l' Italia, aspra guerra fu ognora fra Modena e Bologna combattuta, specialmente alla pianura. Molestia gravissima ne derivò quindi all' Agro Persicetano, imperocchè, fortificati nella parte media Castel Franco e Castel Leone, più al basso rimasero aperti alle fazioni i campi. Narrano anzi gli Storici come rovinate e guaste furono tutte le castella; e rotti gli argini del Panaro, allagate ed infeconde per gran tempo rimasero sulla destra le ampie campagne. Oltre a ciò, gli eserciti Imperiali spesse volte, o nel venire di Sicilia in Lombardia, o nell' andare di Lombardia verso Roma, tennero, ad ischivare l' avversa Bologna, la strada

per S. Giovanni a Medicina e Ravenna, e funeste certamente furono per le Italiche terre le scorrerie di Enzo Re, Vicario dell' Imperatore e Generale de' suoi eserciti in Italia. Ma più che i danni della guerra, divenne tremenda a S. Giovanni in Persiceto la grandezza a cui salì Bologna negli anni

che venner dipoi.

Succedeva al secondo Federigo il debole Cor- 1250 rado, e dalla Francia veniva in Bologna il Pontefice Innocenzo, alle cui pacifiche sollecitudini non rispose l'orgoglio delle fazioni, imperocchè i Lambertazzi, accostatisi ai Colonnesi di Roma, riuscirono a far eleggere Senatore di quella Metropoli il Bolognese Brancaleone degli Andalò loro aderente, mentre il Re Manfredi moveva dalla Puglia a' danni della Chiesa. In questo stesso momento moriva il celebre guerriero guelfo Baruffaldino de' Geremei, e la somma delle cose in Bologna venne in mano dei Lambertazzi, potenti per ardire, per ricchezze e per ambizione. Quindi non esitaron costoro a volgere le armi Bolognesi contro quelle della Repubblica Veneta, dopo avere tratte a giurare osseguio e fedeltà al Comune di Bologna Modena e le Città tutte dell' Emilia sino a Rimino. 1257 Così scomparvero nel regime di Persiceto le ultime tracce che pur vi rimanevano della Signoria dei Vescovi di Bologna; il che viene appalesato dall' atto sottoscritto l' anno 4246, col quale si sopirono le contese insorte fra il Vescovo e gli uomini di Persiceto a cagione dell' investitura dei beni dell' Episcopio fatta da Giovanni Vescovo l' anno 4407. Era Arciprete Persicetano a questi giorni un Di Negro, del quale non ci rimangono memorie tranne quella del nome (44). 1260

Fra le grandi opere che in questi momenti di potenza intraprese Bologna, è la costruzione di

un magnifico Ponte sul Reno nella linea più breve, che congiunge Modena a Bologna, e la scavazione di un Canale navigabile da questa Città al mare, alimentato dalle acque del Reno. La prima delle quali opere rese di niun conto l'antica linea stradale che da Persiceto metteva a Modena e Nonantola; la seconda annientò i vantaggi della navigazione sul Canale Galligo, che, sino allora, era stato sorgente di ricchezza per gli abitanti di S. Giovanni in Persiceto. Alla peste poi che afflisse questa contrada nell'anno 1260, precedette, di cinque anni, un fierissimo incendio, che ridusse il Castello in cenere, e si comunicò ai borghi eziandio, in guisa che tutto fu ben presto desolazione e rovina (42). Correndo poi lo stesso anno 4260, furono, per via d'Arbitri, composte le vertenze insorte nell' anno 4254 fra i Persicetani e l' Abbadia di Nonantola, la quale si appellò da un lodo a suo danno pronunziato nel 1227. Papa Innocenzo IV., con suo Breve, commise la causa all' Arciprete di Carpi, con facoltà di restituire le parti in integrum. Durò per sei anni la lite, sino a che uscì il laudo detto Scanabecchi, il quale poscia ha dato norma per ogni altra successiva contesa (43).

Sterminati gli Ezzelini, e miseramente spenta con Manfredi e con Corradino la stirpe Sicula degli Svevi, vieppiù infuriarono entro le mura di Bologna le discordie dei Lambertazzi e dei Geremei. Il tragico fine d'Imelda, che riprodusse il miserando evento de' Montecchi alle tombe di Verona, esasperò gli animi. Per tre giorni interi combatteronsi le due fazioni, e non ebber modo le stragi, i diroccamenti, gl'incendi. Ai Lambertazzi toccata era già la peggio, quando sopravvenivano le armi di Carlo d'Angiò, vôlte al conquisto della Sicilia,

e porgevano forza al partito Geremeo. Rifuggironsi i Lambertazzi nella Romagna, ove forti aderenze eransi procacciate nei giorni della fortuna;
e colà fattisi a dominar da Sovrani, tolsero al
Comune le recenti conquiste, cogliendo il momento in che le armi di Bologna, riunite a quelle
di Francia, movevano a raffermare la novella dinastia chiamata al trono delle Sicilie.

Fra i trambusti delle fazioni, Piero Caprizio 1269 de' Lambertini, Arciprete di S. Giovanni in Persiceto, ottenne, col favore dei Lambertazzi, su quella Terra libera plenipotenza, sancita dai due Consigli in Bologna. Destinò a reggerla per due semestri Simone e Gruamonte de' Lambertini, indi Guizzardino de' Prendiparte e Guidozagno de' Guidozagni, ciascuno per un triennio. Successivamente costrinse gli uomini di Persiceto a disporre del loro allodio in favore de' suoi fratelli ed amici, sotto colore di beneficii prestati al paese nelle passate calamità. Questo fatto diede campo alle querele, finchè il soverchio scontentamento degenerò a sedizione. Scacciati i Lambertazzi, il Comune di Bologna si avocò la cognizione della contesa, e costrinse Piero Caprizio a dimettersi da qualunque arbitrio accordatogli, ed a reintegrare gli abitanti negli antichi loro diritti. Questo Decreto del 43 marzo 1269 ottenne poscia la sanzione della Pontificia autorità (44).

Afflitta Bologna e la Romagna dagli eccessi 1274 delle fazioni, volgevansi le suppliche alla Santa Sede, che fu mai sempre il rifugio di queste contrade nelle maggiori calamità. Chiamavasi al Pontificato, in questi dì, Tebaldo Visconti di Piacenza, che in Acri di Soria militava per la Croce, e che il titolo assumeva di Gregorio X. Consigliavalo il Serafico Dottore S. Bonaventura; e tre grandi progetti

il novello Pontefice volgeva nell' animo: la riunione della Chiesa Greca colla Latina; la pacificazione dell' Italia; la dignità del S. R. Impero. Coadiuvavalo nel magnanimo pensiero un umile fraticello, cui la terra di San Giovanni in Persiceto si gloria di aver dato i natali. Era questi il Padre Buonag<mark>raz</mark>ia Tielci Minore Conventuale di S. Francesco, già Provinciale del suo Ordine, uomo di somma dottrina e di specchiatissima fede. Convocava il Pontefice un Concilio Ecumenico in Lione, al quale chiamava i Padri ed i Principi di tutto l'Orbe cristiano. Ardua cosa era piegare all'invito l'Imperadore d'Oriente ed i Padri di quella Chiesa, e però sino dal novembre dell'anno 1272 il Pontefice mandò nunzio Apostolico all' Imperatore Michele Paleologo il Frate Persicetano. Benignamente lo accolse l'Imperatore; presso di sè lo tenne in Costantinopoli; e gli prestò appoggio per ridurre i Padri Greci a seguirlo in Francia.

Adunavasi il Concilio in Lione nel maggio del 1274 4274, e vi presero stallo 500 fra Patriarchi, Vescovi ed Abbati, oltre a due mila Ecclesiastici di minor grado. Eranvi gli Oratori ed i Legati degli Imperatori e dei Re, molti Principi della Germania. Il Padre Buonagrazia Tielci rese conto al Concilio della sua missione in Oriente, delle fatiche colà adoperate, e disse le lodi del clemente Imperadore. In questo Concilio Michele Paleologo abiurò lo scisma per bocca del Logoteta Giovanni. I Principi della Germania, a pro di Rodolfo di Absburgo chiamato all' Impero, annullarono le pretensioni degli altri competitori. Rodolfo, coll'assenso dei Principi, dimise alla Santa Sede l' Esarcato ed ogni altra Terra e Provincia d' Italia, compresa ne' privilegi più antichi da Ludovico

Pio sino agli ultimi di Federigo II.; e così, dopo tre secoli, a traverso di una serie di calamità e di usurpazioni, codeste contrade videro, per fatto dell'illustre stipite della Casa d'Austria, risarcita la Santa Sede nel dominio, che quattro secoli e mezzo prima vennegli dato dai Franchi Monarchi (45).

Fu il Pontefice Gregorio X., nel suo ritorno, accolto e festeggiato in Italia come restaurator della pace. Conciliò le dissidenti Repubbliche di Venezia e di Genova, e, troppo presto, con preclarissima fama di santità e di prudenza nel maneggiare le cose di grande rimarco, riposò nel Signore.





Pall'anno 1270 al Pontificato di Gregorio Ondecimo.

Prestarono omaggio i Bolognesi, nel 1278 in 1278 Viterbo, al Pontefice Nicolò III., il quale diede il Governo ad un Reggente Pontificio, raccomandando somma giustizia e mitezza, e serbando al Comune i diritti patteggiati con Federigo a Costanza. Indi adoperò il Pontefice con ogni sua possa a metter pace fra le due sette, e rientrarono i Lambertazzi in Bologna, d'onde, cacciati un'altra volta ed annientati a' tempi di Martino IV., si 1284 sparsero per le varie terre d'Italia. Li rese di nuovo alla patria la conciliazione promossa dai Pontefici Onorio IV. e Nicolò IV., altamente solleciti della felicità e della grandezza di Bologna. 1292 Si accese poscia la guerra fra i Bolognesi ed il Marchese Azzo d' Este per castella controverse, al confine di Modena, ma la sopì il Pontefice Bonifazio VIII., chiamato ad Arbitro della querela; ed Azzo, morendo, legò al Comune di Bologna quanto possedeva di terre di qua dal Panaro. Così chiu- 1300 devasi il secolo nella speranza di vedere ridonata la quiete a queste afflitte contrade, e Bologna alzava Monumenti e Statue al Pontefice pacificatore.

Persiceto poi era a questi giorni lietissimo di vedere fra le sue mura, dopo la morte del B. Buonagrazia Tielci, fiorire in santità e in dottrina altri uomini specchiatissimi, de' quali il Martirologio Francescano uno ne accenna col nome di Padre Bernardo da Persiceto, detto, per la picciolezza della statura, Fra Bernardino, confessore di esimia pietà, uomo di grande religione e di moltissima virtù. Era poi del 4500 Arciprete della Collegiata Persicetana Ubaldino di Ugolino da Filzone Ubaldini, uomo dottissimo ed a' quei dì anche troppo affetto al popolo Bolognese, che diedegli alti, ma insieme imprudenti contrassegni di

Ma sventuratamente le vicende di Roma al-

stima (46).

4305

Iontanarono dall' Italia la Sede dei Pontefici, trasportata ad Avignone, e una nuova serie di calamità schiudevasi a queste Italiche contrade. Nel 4303 fu nominato Arciprete della Chiesa Persicetana D. Arnaldo Duati, o come altri legge Donati, di nazione francese, il quale resse la Collegiata sino all' anno 4334 (47). In questo frattempo, le Memorie Persicetane porgono il lagrimevole racconto di una fiera calamità, che le piaghe ram-4314 mentò dell' Egitto. Sorse, in un giorno di autunno dell' anno 4514, dalla parte del Ferrarese, una fosca nuvola, spinta impetuosamente sull' Agro Persicetano, ove scaricò un diluvio di acqua ed una grandine sterminatrice. Il cielo rimase per più ore tra nero e rossiccio, presagio di tremenda disgrazia. Venne questa, al soffio improvviso di un vento sciroccale, che sulle campagne di Persiceto portò una sterminata moltitudine di orride locuste, le quali riempirono non meno gli animi che la contrada tutta di letale spavento. Erano di color nero, col corpo tempestato di macchie gialle, e

portavano sei piedi e sei ale; e tanta era la famelica loro voracità che in breve ora disertarono i campi per modo da sembrare arsi e consunti dalle fiamme. Ricorse il popolo di Persiceto supplice al Vescovo Bolognese Uberto, il quale, adunato il Clero ed i Magistrati, si recò processionalmente, nel giorno 48 ottobre, sui campi Persicetani, e colà, il sovrumano aiuto invocando, ottenne vedere accavallarsi affollate le locuste ai torrenti Lavino e Samoggia, e le loro acque per un giorno intero correre al mare pregne ed intorbidate dagl' insetti che in esse affogarono (48).

Ricominciavano in Bologna le lotte dei partiti, nella lontananza dei Pontefici; e la instabilità e debolezza dei Reggenti della Santa Sede porgevano esca all' ambizione di uomini per ricchezza o per ardire potenti, i quali agognavano alla Signoria della patria per dominarvi effimeri. La fazione Geremea si suddivise in due: la Scacchese e la Maltraversa. Questa raccolse in sè i Lambertazzi, ed urtaronsi per lunga pezza, finchè la Scacchese fu espulsa non senza sospetto che i Maltraversi, quando scendeva in Italia Lodovico il Bavaro, macchinassero di sottrarre la Città al dominio della Chiesa

per darla all' Impero.

A sedare le civili discordie, mandava il Pon- 1327 tefice Giovanni XXII. suo Legato il Cardinale Bertrando Agerio detto del Poggetto. Col suo favore ripatriarono gli Scacchesi, che poco appresso furongli avversi. Il Legato preferì alla clemenza le vie del rigore; ma il delirio delle fazioni superava la fama che il Cardinale aveva di sommo accorgimento e di fermezza. I rovesci tocchi alle armi 1333 Pontificie sotto Ferrara, diedero ardimento alla fazione Maltraversa, che provocò una sedizione e costrinse il Legato ad abbandonare la Città. In questo

8

stesso momento poi la prepotenza di una Famiglia, non essendo riuscita ad imporre colla forza e colle ingiurie al Vescovo Alberto Acciajuoli la nomina dell' Arciprete Persicetano, costrinse il Pastore ad abbandonare la greggia ed a rifuggiarsi in Avignone. La violenza però, l'incendio e la rovina dell' Episcopio non iscossero la fermezza del Vescovo, il quale, nel partire, canonicamente investì dell' Arcipretura di Persiceto D. Nerio di Giovanni

Bonacorsi (49).

Ma la irrequieta fazione de' Maltraversi non perdeva tempo a venire a lotta fierissima colla Scacchese, la quale ottenne alla fine il sopravvento. I Maltraversi, espulsi dalla Città, fecersi ad assoldare, nelle campagne all'intorno, i militi di-spersi dagli Estensi, e riuscirono a raccogliere ottocento cavalli. A procacciarsi poi un forte sito ove ordinarsi, meditarono di assalire per sorpresa il Castello di S. Giovanni in Persiceto, il quale, per le sue difese e per l'importanza sua, offeriva condizioni vantaggiose di sicurezza. Pertanto il 20 gennaro, di notte tempo, le armi dei sediziosi piombarono su Persiceto, presero una delle porte e quivi si fortificarono, sperando l'appoggio de' loro aderenti fra gli abitanti. Ma in questa speranza rimasero delusi; chè i Persicetani, ligi alla Santa Sede, e vedendo negli aggressori gli avversi, levaronsi in massa, loro piombarono sopra, e con tanto impeto a punta di spada gli investirono che la porta ripigliarono, molti nemici uccisero, buon numero di cavalieri trassero prigioni.

Il Comune di Bologna, udito il caso, mandò tosto in aiuto dei Persicetani una legione, condotta da Guiduccio da Monteveglio, e Tirresio da Sala, i quali, nel recarsi a S. Giovanni, osarono guadare il Reno gonfio di acqua nella parte più bassa,

e rimasero entrambi annegati nel fiume con parecchi altri militi loro soggetti. Per quest' infortunio prese il comando della legione un Capitano di nome Giovanni, che lietamente fu accolto dai Persicetani. Conosciuta poi in questa occasione la importanza somma di Persiceto, il Comune di Bologna ordinò che quel Castello provveduto fosse di ogni cosa necessaria a sua difesa, e, postevi buone e numerose guardie a presidiarlo, posevi al comando Taddeo di Zerra Pepoli eccellente Ca-

pitano (50).

Il Re Roberto di Sicilia interponevasi media- 1336 tore pei Bolognesi presso il Pontefice Benedetto XII., il quale benignamente e senza rancore mandava nuovi Vicari al Governo di Bologna. Ma debole troppo era la loro autorità a frenare l'ambizione dei potenti. Nelle aspre gare fra i clienti di Brandeligio de' Gozzadini, e quelli di Taddeo Pepoli, superarono questi ultimi, e la plebe, avvezza da gran tempo ad ossequiare la fortuna del vincitore, salutava in Taddeo Pepoli, Dottore di leggi e Cavaliere aurato, il Signore di Bologna. Il novello Dittatore della Repubblica spedi Ambasciatori al Pontefice, cui, in propria discolpa, addusse la ragione della necessità e del ben pubblico, protestando alla Santa Sede ossequio e sudditanza. Scorsero tre anni di trattative, e finalmente nel 4340, rinunziata la Signoria di Bologna, n'ebbe Taddeo il governo da Clemente VI. con titolo di Pontificio Vicario. Resse per altri sette anni la patria, e fama ottenne di preclara giustizia; una Lega che si ordi per abbatterlo represse; si rinforzò di nuove amicizie; e la stima si procacciò del Pontefice e dei Principi d'Italia.

Durante la dominazione di Taddeo, fu elet- (342 to Arciprete della Collegiata di S. Giovanni in

Persiceto D. Matteo Artusini da Ravenna, memorato in una Bolla di Clemente VI. dell' anno 1342. Questo Ecclesiastico, pieno di cristiano zelo ed animato da sentimento di carità pe' suoi simili, adottò savi ed energici provvedimenti pel governo degli Ospedali di S. Giovanni e di Castel Franco, ad infrenare le stragi che negli anni 1347 e 1348 fece in queste contrade la peste d'Oriente, recata dalle navi di Pisa, e con tetri colori descritta da Giovanni Boccaccio (34).

prudenza del padre; chè usurparono la Signoria della Repubblica, debolmente la tennero, e, oppressi dalle angustie che li serravano intorno, vilmente, e con isdegno di tutti i cittadini, la vendettero per 200 mila fiorini d'oro a Giovanni Visconti da Milano. Riservaronsi però la Signoria di parecchi Castelli, fra' quali S. Giovanni in Persiceto.

Il novello padrone, a frenare col terrore lo sdegno pubblico, mise al Governo di Bologna Giovanni Visconti da Oleggio, uomo di perduti costumi, che bruttò le mani nel sangue de' cittadini più illustri specialmente Scacchesi; che tosto spogliò i Pepoli di quanto eransi serbato nella vendita, e che, assistito dai Maltraversi, si usurpò il dominio assoluto. S. Giovanni in Persiceto dalla Signoria dei Pepoli passò a quella dell'Oleggio, di cui li sgherri vennero a schiuderne le porte e misero in catene Giacomo ed Obizo Pepoli, che proclamarono decaduti. Breve però fu il dominio dell'Oleggio; chè, stretto per l'una parte dai Visconti, per l'altra dal Conte di Romagna Vicario della Santa Sede, abbandonò la Città di Bologna, la quale nuovamente giurò obbedienza ai Pontefici.

Spiegate le bandière Pontificie, trionfalmente accoglieva Bologna il Cardinale Egidio Albornozzo

Legato d'Innocenzo VI., e Pier Nicola Farnese Generale delle armi Pontificie. Esultarono i Persicetani dell' avvenimento lietissimo, e per essi porgeva al Legato l'ossequio il celebre Capitano Giacomo Busi da Persiceto, poco appresso eletto altro dei Consoli del Comune e Popolo di Bologna. Nel- 1364 l'anno 4364 fu nominato Arciprete della Collegiata Persicetana Andrea di Federico della Casa Calderini di S. Girolamo, nipote del celeberrimo Giureconsulto Giovanni Andrea Calderino. Quest'illustre Soggetto però tenne per pochi mesi l'Arcipretale dignità, poichè nell'anno medesimo egli fu promosso al Vescovado di Volterra, indi passò a quello di Tricarico nel Regno di Napoli, e finalmente a Ceneda nel Veneto, ove chiuse i suoi giorni con alta fama di religione e di sapienza. Perciò nello stesso anno 4564 fu posto all' Arcipretura della Collegiata Nicolò di Lappo da Ozzano, Fiorentino, Lettore pubblico dello Studio Bolognese, già Vicario generale del Vescovo di Bologna, Canonico di S. Pietro e di S. Antonio di Savena; personaggio pur esso dottissimo ed in gran conto tenuto da S. Caterina da Siena, fra le cui lettere alcuna se ne legge a lui diretta (52).

Bernabò Visconti, spogliato della Signoria di Bologna, dichiarava nulli gli atti dell'Oleggio ed illegittimo il possesso preso dal Pontificio Legato. Quindi a' danni di Bologna spediva un poderoso esercito, che le armi Bolognesi e Pontificie sconfissero in sanguinosa battaglia all'Oriente della Città sulla Savena. Ma, presa lena, le disperse legioni riordinaronsi nelle castella, all'occidente, lungo i confini di Modena, di dove, per ben dodici anni, inquietarono senza posa e senza successo le armi Pontificie soggette ad Amerigo Vescovo, e Malatesta Ongaro, stanziati negli acquartieramenti di

S. Giovanni in Persiceto. Successivamente la guardia di questo Forte venne confidata a Giovanni Acuto (Hauheuuod) Brettone, che non tardò a giustificare la confidenza in lui riposta dal Legato della Santa Sede.

I prosperi successi delle sue armi a Reggio mossero alla fine Bernabò Visconti a tentare arditamente l'impresa di Bologna. Quindi con forte armata di cavalieri, arcieri e fanti entrò dal confine Modenese, e poste a sacco e fuoco le circostanti castella, mandò Giannotto Visconti con tre mila cavalli sopra S. Giovanni in Persiceto. A questo annunzio, il Legato spedì da Bologna Frate Daniello da Carreto uomo di grande valore, Cavaliere dell'Ordine di S. Croce e Capitano di 400 lancie della Chiesa, e di buon numero di fanti del Comune di Bologna. Giunsero queste milizie nel momento che la ostinata resistenza dei Persicetani ed il valore del Capitano Brettone, determinavano il Visconti ad abbandonare l'impresa. Quindi raddoppiossi il coraggio degli abitanti e del presidio. Uscirono ad ingrossare le truppe del Legato: piombarono sui nemici, che un ostacolo trovarono alla fuga nel canale Galligo in luogo profondissimo, e furono costretti ad accettare la pugna. Lunga fu questa e micidiale, ma alla fine l'armata del Visconti fu totalmente sconfitta. Giannotto si salvò con soli 300 cavalli, che poco appresso quasi tutti affogarono nel passaggio del Panaro gonfio di acque. A questa vittoria, che umiliò l'orgoglio del Visconti, contribuì grandemente il valore del suddetto Capitano Giacomo Busi, cui obbedivano gli abitanti di Persiceto (53).

Il Visconti per altro non abbandonò il divisamento di soggiogare Bologna. E se non la inquietava colle armi, fomentava, durante le tregue, i cittadini dissidii. Accoglieva in Milano i Pepoli ed alimentava così le speranze degli Scacchesi. Risorgevano quindi le gare sanguinose co'Maltraversi, mentre la Repubblica di Firenze, collegata col Visconti, suscitava l'elemento democratico a dominare il governo. Perciò vacillante fu ognora la Pontificia autorità ed agitatissimi trascorsero gli anni sino a che l'immortale Gregorio XI ripristinò in Roma la Sede dei Pontefici.





## VIII.

Pall' Anno 1377 al Pontificato di Gregorio Quodecimo.

avvenimento lietissimo del ritorno dei Pon- 1377 tefici in Italia riaccese l'entusiasmo dei Bolognesi, i quali mandarono Oratori a Gregorio XI., che paternamente gli accolse, e li colmò di favori e di privilegi. Non ultimo fra questi fu la scelta del sapientissimo Dottor Giovanni da Lignano al Governo di Bologna, con titolo di Vicario della Santa Sede. Questo celebre cittadino era Giureconsulto di sommo grido, e fu già Capitano di Roma nell'anno 1350. Aveva fama di grande virtù e prudenza, e in mezzo alle calamità delle contagioni, ai pericoli, ed alle aggressioni dei nemici, mantenne la pace nella Città, e l'onore delle armi fuor delle mura. Pose la immagine di S. Pietro nelle monete del Comune, ed all'impresa Libertas, di che le fazioni poco prima abusarono, sostituì quella di Bononia Docet. Breve fu il suo governo, ma lungamente glorioso, poichè colla benevolenza del Pontefice Urbano VI. arricchì il Comune dei possedimenti d'Imola, di Cento, di Pieve e di altre terre; e colla sapienza sua meritò la stima dei Grandi, e pa<mark>rec</mark>chi Porporati tennero a favore che

il Pontefice per mano di lui gli onorasse delle car-

dinalizie insgene.

Fu Arcipre te Persicetano a questi di D. Francesco Fasoli, cui vedesi diretta la Bolla del Cardinale Filippo Caraffa dei Principi della Rocella, Vescovo di Bologna, colla data del novembre 4380. Per essa il Capitolo della Collegiata Persicetana, che sino allora numerò sedici Canonici, veniva ristretto a soli otto, ai quali assegnaronsi otto decimi delle prebende soppresse, mentre le due altre propirano deta all'Amiguetta (7/4)

Moriva il Vicario da Lignano, nel momento

tre venivano date all' Arciprete (54).

che Giovanni Galeazzo Visconti, detto il Conte di Virtù, anelava la dominazione d'Italia. Gli arrise propizia la fortuna nello scorrere i paesi lombardi, ove si rafforzò di aderenze e di leghe; e mentre dentro le mure di Bologna cospiravano per lui alcuni potenti, egli si mostrò minaccioso ai confini del Contado. Il Pontefice Urbano VI. mandava suoi agenti a Bologna ad incoraggiare gli animi abbattuti, ed eccitava il Senato a preparare le difese; e però diedesi ordine che si fortificassero tutte le 1389 Castella dalla parte di Modena. Agli abitanti di S. Giovanni in Persiceto venne la ingiunzione di provvedere la Rocca di molto miglio e grano, nel momento medesimo che festeggiavano la nomina di un novello Arciprete nella persona di D. Giacomo Foschi, nativo della loro Terra, e quando erane Pretore Pietro Boncompagni, celebre Giureconsulto di que' tempi (55).

Marchese di Ferrara e col Signore di Mantova, ad irrompere sul Bolognese per vari punti e specialmente dalla parte di Crevalcore e di S. Giovanni in Persiceto. La resistenza che quivi incontrò lo costrinse a piegare al basso, per unirsi alla colon-

na che obbediva a Giacomo dal Verme. Una seconda volta gli uomini armati di S. Giovanni, di S. Agata, e di Crevalcore lo persuasero a tentare una diversa strada per Bologna. Prescelse quella di Confortino; ma, giunto al torrente Samoggia ed in mal punto, fu con tant'impeto investito dalle armi Bolognesi che, sconfitto e rotto, egli abbando-

nò l'impresa.

Intanto la Repubblica di Firenze, inimicata col Visconti, prestava appoggio a Bologna, cui aderivano altre città della Romagna, ligie al Pontefice Bonifacio IX, e però la Lega pose in apprensione il Signore di Milano, che interpose la mediazione di Antonietto Adorni Doge di Ĝenova. Convocava il Mediatore presso di sè i Legati di Giovanni Galeazzo e quelli del Comune di Bologna. Questo prescelse a tanto negozio Andalao Bentivoglio e Tommaso Busi da S. Giovanni in Persiceto. Era quest' ultimo Podestà d'Imola, Dottore di Leggi, Cavaliere aurato, e figlio di quel Capitano Giacomo di che si accennarono più sopra le gesta. Conchiusero gli Ambasciatori Bolognesi una tregua col Visconti, e nella prudenza di due Arbitri, che furono il Doge Antonietto Adorni e Rinaldo Caraccio gran Ministro della Religione di Rodi, compromisero i patti della pace. Fu questa sottoscritta l'anno successivo, e tanta fu la riputazione, che i due Inviati di Bologna ne acquistarono, che vennero al Comune ambasciate di Principi per congratularsene, e per consulte in affari importantissimi dei loro Stati (56).

Durante la guerra, sorgeva in Bologna la potenza di alcuni Nobili, fra'quali Giovanni I. de'Bentivoglio, che, arrogandosi autorità, pretendeva alla Signoria e dominio della Patria; nè mancarono altri cittadini ambiziosi, che aspirassero al primato, fra'quali Carlo Zambeccari ed Ugolino Scappi, membri allora di un Magistrato possente che denominavasi della Balìa. Rincrudirono perciò le fazioni e si suddivisero. Lo spirito facinoroso e la prepotenza si diffuse al Contado, ed in aperta guerra trasmutaronsi gli odi fra contrada e contrada. I Persicetani vennero alle armi con quei di S. Agata per causa di uno scolo detto la Fossa Nuova e di un ponte a tre archi detto la Grotta. Molto sangue si sparse dall' una e dall' altra parte, finchè il Senato di Bologna riuscì a comporre i dissidii, rimessi alla decisione di due Arbitri, che furono

Marco Albiroli e Antonio da Castello (57).

Il Bentivoglio alla perfine, forte dell'amicizia del Visconti di Milano e dell' appoggio dei Patrizi Bolognesi, invase la Repubblica, e ottenne di esserne proclamato Signore. Nanne Gozzadini, potente suo emulo, beneviso alla Santa Sede ed al popolo, ne andò in bando. Chiamò il Bentivoglio intorno a sè collo Sforza da Cottignola, altri Capitani di ventura; si attorniò di armi straniere a Bologna, e pose suoi fidi a governare le Rocche e le Castella del Contado. S. Giovanni in Persiceto venne affidato ad Enrico da Facciolo Castello, quale Castellano della Rocca. Dispensava il novello Signore titolo di Cavalieri aurati a' suoi aderenti, e mandava Ambasciatori al Pontefice. Bonifacio IX ricusò di ascoltarli, e rispose ad essi che Giovanni Bentivoglio, come tiranno, erasi per sola violenza usurpata la Signoria della Patria.

I Persicetani, ligi alla Santa Sede, sdegnarono prestare ossequio alla usurpazione, e ricusarono di accogliere il nuovo Castellano. Muovevano, a danno del Bentivoglio, le armi del Conte Alberigo da Barbiano cogli emigrati di parte Pontificia, e stettero in forse quei di Persiceto di aprir

loro le porte; ma li pose in apprensione la licenza dei soldati del Conte, che, a guisa di Vandali, abbandonavansi alle rapine ed ai guasti. Giovanni Bentivoglio, che ben conosceva la tenacità ed il valore degli uomini di questa Terra, lungi dall' intimorirli colle minacce, mandò a Persiceto Matteo Tencarari, uomo di sommo accorgimento, perchè facesse, a nome di lui, larghe promesse al Consiglio ed ai Consoli, se alla devozione piegassero del novello Signore. L'inviato non fu accolto entro le mura, anzi, fra una grandine di balestrate, fu costretto colla sua scorta ad allontanarsene precipitosamente. Giovanni I. tentò altro mezzo a placare tant' odio, e mandò a San Giovanni in Persiceto Battista Baldoini, uomo rispettabile e dai Persicetani stessi tenuto in istima. Fu il Baldoini accolto in pieno Consiglio, e parlò con molta eloquenza mostrando i vantaggi che coi doni e colle grazie avrebbero i Persicetani conseguito accettando i voleri di Giovanni I; nè tacque le calamità cui si esporrebbero ostinandosi a contrariarli. Il Consiglio ringraziò del buon volere l'Oratore ed il suo Padrone, ma rispose che giammai si sarebbe sottomesso al Governo dell' usurpatore; che anzi Persiceta si sarebbe governata da se medesima, come di fatto vennero eletti alla presenza del Baldoini quattro Consoli, a' quali rimase affidato il governo del Paese. Fremè di sdegno Giovanni Bentivoglio nell' udire tanta fermezza, e bramò ma non ardì trarne vendetta.

Dopo ciò, i Persicetani diedero ricetto agli esuli, e commisero a Nanne Gozzadini di ordinare le cose loro. Crebbero per questo le apprensioni del Bentivoglio, il quale portò l'audacia sino ad andar di persona al Castello nella speranza che a lui sarebbersi dischiuse le porte. Ma ne rimase

pentito; chè spintosi sotto alle mura, unitamente ai due suoi Capitani Scorpione e Virgilio detto Frezzolino, fu accolto dallo scoppio di due bombarde, per una delle quali rimase ucciso Scorpione, per l'altra ferito il cavallo di Giovanni. Le guardie di scorta raccolsero il morto Capitano, cui il Signore di Bologna fece celebrare solenni esequie nel gran Tempio di S. Petronio, e volle che quel cadavere, pel primo, avesse sepoltura in essa Basilica. Giurò poi Giovanni I. che se un giorno i suoi travagli avessero fine, il Castello di Persiceto incenerirebbe, e le fumanti rovine spargerebbe di sale. Questa minaccia non isgomentò gli uomini di Persiceto; ma poichè prudenza consigliavali a porsi sotto la tutela di un potente ligio alla Santa Sede ed amico del Gozzadini, così alzarono sulla loro Rocca le insegne del Malatesta Signore di Rimino. Indispettito vie più, il Bentivoglio spedì Bernardone suo Capitano con molte insegne di soldati a devastare l'Agro Persicetano; fece tagliare il Canale acciocchè rimanessero inefficaci i molini, e gittò a terra tutte le case dei borghi, ponendo le vicine contrade a ruba ed a fuoco (58).

In questo stesso anno 4402 fu eletto Arciprete della Collegiata Persicetana D. Giovanni di Opizone Longari o de' Longari, il quale, ben non si conosce il perchè, costituì, poco dopo la elezione

sua, un Vicario in propria vece (59).

Reputatosi fermo nella Signoria, il Bentivoglio dimenticò l'aiuto prestatogli dal Visconti, e a' danni di lui collegavasi con Firenze. Non esitò il Conte di Virtù a vendicare la mancata fede. Accolse Nanne Gozzadini coi fuorusciti di Bologna. Ordinò un poderoso esercito di dodici mila cavalli e cinque mila fanti, e ne pose al comando Giacomo Del Verme e i

più valenti Capitani che a' que' di vantasse Italia. Accanita fu la pugna combattuta sul Reno, ma fatale riuscì al Bentivoglio, che, ridottosi alla Città sconfitto e fuggitivo, venne a furore di popolo

massacrato dopo tre soli anni di Signoria.

Effimera però fu questa seconda dominazione Milanese; chè, morto appena il Conte di Virtù, Nanne e Bonifacio Gozzadini, divenuti Signori di Cento e di Pieve, sollecitarono il Pontefice Bonifacio IX. a ristabilire il governo della Santa Sede. Una Lega si formò quindi delle armi Pontificie, Estensi, Ravegnane e Riminesi, alla quale unironsi le genti di Persiceto, di Cento, e di Pieve, guidate dal Malatesta e da Nanne Gozzadini. Il comando supremo delle armi federate diedesi a Nicolò d'Este Marchese di Ferrara. La suprema podestà era riposta nel Cardinale Baldassarre Cossa Legato del Pontefice, che pose sua stanza a San Giovanni in Persiceto. Sanguinose furono parccchie battaglie; inefficaci due assalti alla Città; ma finalmente il Governatore Facino Cane, ridotto agli estremi, venne a patti e consegnò Bologna al Pontificio Legato. S. Giovanni in Persiceto rimase sotto il governo di Carlo Malatesta, uno dei Duci delle armi federate per la Chiesa (60).

Il Cardinale Cossa calcò le orme di rigore se- 1410 gnate da Bertrando del Poggetto, nè perdonò ai traviamenti della potente famiglia, che aiutato aveva il ristabilimento del Pontificio Governo. Indebolita poi era l'autorità della Sede Apostolica, contesa ad Innocenzo VII. ed a Gregorio XII. dal Catalano Pietro di Luna sedente in Avignone: sbigottiti e-rano gli animi in Roma per le invasioni delle armi di Ladislao Re di Napoli. Lo scisma nella Chiesa divideva i Potenti d'Italia, ed in Bologna l'inaspettata morte di Alessandro V, e la elevazione

immediata di Giovanni XXIII al Pontificato, porsero argomento alle fazioni per alimentare colle calunnie gli odi, e per lacerare la fama dei Governanti, affine di meglio riuscire nei loro pravi divisamenti. Quindi non tardò la plebe a sollevarsi ed a costringere il Legato apostolico Ennio Minutolo ad abbandonare la Città.

Apparecchiavasi il Malatesta, nello interesse di Gregorio XII. rifuggiatosi presso di lui, ad assalire Bologna, e radunava combattenti a S. Giovanni in Persiceto; ma la sollevata plebe Bolognese, in numero di ben quindici mila armati, venne a saccheggiare l'Agro Persicetano e tutto lo pose a ferro ed a fuoco. Interponevasi per un componimento fra Bologna e la Santa Sede l'egregio cittadino Giacomo Isolani, che fu poscia Cardinale; e, mentre intavolava le pratiche, conchiuse nell'anno 4411 una tregua co' Persicetani, della quale furono i patti principali: che libero fosse ad essi lo andare per affari a Bologna ed il commerciare per tutto il territorio: che il transito delle vettovaglie e delle merci non soffrisse ostacoli, nè fossero molestate le persone e le cose dei Signori Malatesta nelle loro corrispondenze con Rimino o con altre Città; che ai confini o altrove non s'imponessero dazi oltre l'usato, nè fossero perturbate la libertà e le franchigie dei mercati Persicetani: che non si pregiudicasse al Canale Galligo, ma che anzi, occorrendo, fosse libero ai Persicetani di ripararne l'alveo lungo il suo corso: finalmente che le differenze esistenti fra gli uomini di S. Giovanni e quei di Cento si componessero a sentenza di due Arbitri ed al bisogno di un terzo da nominarsi da Morbasano Polano Oratore della Repubblica di Venezia. Alla conclusione di questo trattato contribuì la mediazione di Steno, Doge della Repubblica

Veneta, presso Carlo Malatesta, al quale il Comune di Bologna pagò sedici mila denari d'oro (64).

La tregua fu rotta nell'anno successivo per 1412 un omicidio commesso al Lavino; ed il Senato di Bologna mandò buon numero di armati condotti dai Čapitani Ricciardo Pepoli , Giovanni e Nicolò de'Lodovisi, Giacomo Papazzoni e Nicolò de' Loiani ad assediare il Castello di S. Giovanni in Persiceto. Durò l'assedio dal 46 maggio al 22 giugno con grande rovina delle adiacenti campagne; nè ottennero le armi di Bologna successo, tranne la prigionia di circa settanta banditi della schiera del Capitano Lodovico da Villanova. Erano a ciò ridotte le cose, quando la prudenza dell' Isolani riusciva a buon fine, ed in Bologna riconduceva il Legato di Giovanni XXIII. Veniva quindi a Persiceto Antonio Guidotti a nome del Legato Pontificio e proclamava cessata la Signoria del Malatesta, ribelle al Pontefice Giovanni e ligio tuttora a Gregorio XII. Il Consiglio Persicetano aderiva alle intimazioni dell' Oratore Bolognese, e, nel consegnargli le chiavi del Castello, ossequio prestava alla Santa Sede. Così cessò la dominazione dei Signori di Rimino su Persiceto, al cui governo pose il Pontefice Luigi da Prato (62).

Instabile però e vacillante fu ognora il reggimento di Bologna e di Persiceto, e già sbandita
vedevasi ogni dipendenza dai Pontefici, quando
sorse alla fine il sospirato giorno in che cessarono
gli scismi nella Chiesa, mercè il sagrificio che,
pel bene del Cristianesimo, fece della sua dignità

Gregorio XII. al Concilio di Costanza.



Mall'anno 1415 al Loutificato di Gregorio Mecimoterzo.

Orribili calamitosi giorni sovrastavano alla sventurata Terra Persicetana. Sdegnò essa aderire a quella fatale instabilità che dominava sovrana in Bologna, e che all'impero delle diverse fazioni alternava l'ossequio menzognero verso l'autorità del Pontefice Martino V. Quindi, reggendo la cosa 1417 pubblica gli Anziani ed i Consoli, vollero i Bolognesi ridurre all' obbedienza il Castello e la Rocca di S. Giovanni in Persiceto; ma, non bastando a ciò le forze della Repubblica, mandarono Oratori a Ferrara per comperare l'appoggio del Marchese d' Este e di Uguccione de' Contrari. Aveva il Marchese sino allora favorita la resistenza de' Persicetani, che la custodia delle loro mura e della Rocca confidata avevano a Simone della Tosa o Tosinghi, a Ser Filippo da Firenzuola, al Capitano Armanno, ed a Franceschino della Mirandola. Aderiva il Marchese d'Este alle proposte degli Oratori Bolognesi, e sottoscriveva, sugli ultimi di gennaro del 1417, un trattato pel quale severo e strettissimo blocco serravasi intorno all' Agro Persicetano; nè lasciavansi intentate molestie, che atte

fossero a ridurre colle angustie e colla fame gli abitanti.

Ma le speranze rimasero deluse, ed il Comune di Bologna alla fine ricorse al mezzo delle armi. Assoldò Giacomo degli Archipresbiteri da Perugia, famoso Capitano, con 430 lancie vive e tre cavalli per lancia; Marco da Sassoferrato Capitano di 500 pedoni, e Simone da Canossa, che venne con 490 Iancie, guidate da Antonio da Sucisio e Bartolommeo da Reggio: spedì poi altri Ambasciatori al Marchese d'Este e ad Uguccione Contrari affinchè prestassergli l'aiuto efficace delle loro armi. Un nuovo trattato fu sottoscritto nel mese di maggio, col quale il Marchese obbligavasi di dare entro venti giorni il Castello nelle mani del Comune di Bologna. Gli Anziani e i Consoli in questo secondo trattato autorizzavano il Marchese d'Este a pubblicare in S. Giovanni un bando, il quale promettesse: piena amnistia a tutti gli abitanti, e rispetto alle persone ed alle proprietà; la condonazione di qualunque debito verso il Comune di Bologna; la proroga per cinque anni a pagare i debiti particolari degli abitanti verso i cittadini di Bologna; la conservazione delle consuetudini, usanze e franchigie locali; il mantenimento dei diritti e ragioni dell' Arciprete e delle Chiese; l'asilo in S. Giovanni a que' banditi che le paci ottenessero delle persone offese; il salvacondotto per gli uomini d'armi stranieri, che stavano dentro il Castello o nella Rocca (62).

Codeste promesse non bastarono a piegare i Persicetani; e però, mentre da una parte stringevali il Marchese d'Este, il Comune di Bologna spiegava, l'8 giugno, il Pennone collo Stemma della Città, e mandava contro a Persiceto forte armata di cavalli e di fanti, guidata da Gozzadino Gozzadini,

Bartolommeo Mangioli, Angiolo della Pergola, e dai suaccennati Capitani di ventura. Scorsero le armi sui campi di Persiceto e li disertarono; indi posero l'assedio al Castello. Resistevano ostinatamente i Persicetani, quando, sulla prima ora di sera del giovedì 24 giugno, il Capitano Armanno aperse a tradimento una delle porte ai nemici, che, all' impensata, irruppero dentro le mura. Lo sbigottimento ed il terrore degli abitanti fu tale che molti di essi salvaronsi sopra i tetti delle case, altri rifuggironsi entro sotterranei acquedotti, o fra disabitati ripostigli. La Rocca resistè più a lungo, e non si arrese che dietro l'assalto datogli il 4 luglio. Le abitazioni furono orribilmente saccheggiate e guaste, nè è a dirsi a quante atrocità fossero segno gl' infelici abitanti per le bar-

bare leggi che allora regolavano la guerra.

Giunta a Bologna la nuova del successo, argomento più di lutto che di gloria, si adunò il maggiore Consiglio a decidere della sorte di un paese, che da gran tempo sprezzò l'autorità del Comune, e diede ricetto a tanti esuli, vittime delle cittadine fazioni. Fuvvi chi, ad esempio, propose atterrarlo dalle fondamenta; altri opponeva i danni che da questo barbaro decreto sarebbero derivati all' Agro Persicetano, sorgente di tanto commercio e di tanta ricchezza: tutti opinarono che un partito si adottasse ad umiliare l' orgoglio degli abitanti. Quindi fu decretato,, che , si rovinassero li Borghi e le Case d'ogni intor-, no, il Castello vecchio di S. Giovanni, salvando , le Chiese, e li Monasteri e li Molini che si , trovavano per di fuore: che si destruggessero , tutti li Palancati di detti Borghi, e si riempies-,, sero le fosse di ogn' intorno alli detti Borghi, ,, et al detto Castello: che si gettasse per terra

, la Torre principale, e le Fortezze dei privati: ,, che otto Ufficiali eletti a questa impresa doves-", sero accettarla, e sotto pena capitale dovessero , prestarsi ad eseguire la volontà del Consiglio: che li possessori delle Case che si rovinavano potessero riedificarle nelle Ville circonvicine a ", beneplacito loro o pure dentro il detto Castello ", vecchio, dove fosse luogo atto, e vacuo, o pure ,, in altro luogo del Contato di Bologna, e quei 2, che verano a fabbricare dentro il Castello debbino , havere licenza et il mandato da gli Antiani, e , dalli sopradetti otto Ufficiali: che gli Edifici non , si faccino a modo di Fortezza ne dentro ne fuo-, re: che il termine di eseguire questa rovina sia , determinato dagli otto Ufficiali, pur che non , passi un mese. E se li padroni delli detti Edi-, fici, non l'osservassero possino li detti edifici , dagli Ufficiali elletti essere venduti et il prezzo , si applichi al Comune di Bologna: che li detti ", otto Ufficiali possino fortificare il detto Castel-, lo, e dove fa bisogno accomedarlo: che niuno , habitatore in detti Borghi possi comprare Case , o altre habitationi dentro il detto Castello senza , licenza de gli Antiani e de Collegi: che tutti li 2, Comuni sieno obbligati di ubbidire alli detti 2, Ufficiali, in tutto quello che loro sarà coman-,, dato ,, .

Gli Ufficiali eletti furono Antonio da Loiano, Morsino Sabbadini, Benedetto della Lama, Giovanni Luchini, Bartolommeo di Folco, Giacomo Boccadicane, Giuliano Baruffaldino, e Melchiorre Caccianemici. Vennero costoro, accompagnati da 500 guastatori, al Castello di S. Giovanni, di dove Gozzadino Gozzadini traeva seco a Bologna prigionieri cento ottanta de' principali abitatori. Appena giunti, disegnarono la decretata rovina,

incominciando dalla parte di settentrione, dov'erano cinque case, fra le altre, che l'aspetto offerivan di onorati palazzi, capaci, come vien detto nelle storie, ad alloggiare qualsiasi grande Signore; proseguirono il guasto finchè atterrati furono i Borghi; rovesciarono le torri, e particolarmente quella della Chiesa maggiore alla quale lasciarono una sola campana; furono spianate le fossa, le porte recaronsi a Bologna il 20 settembre, indi mandaronsi a Crevalcore, mentre l'orologio e la sua campana diedersi a Castel Franco. Il Castello più non offerse che lo squallore delle rovine e rimase per gran tempo quasi disabitato. La Rocca però restava intatta, e provvidero anzi gli Ufficiali Bolognesi a migliorarne le difese, il che fu germe di nuove calamità per gl' infelici abitanti (65).

L' anarchia che dominava in Bologna eccitò 1420 l' ambizione di Antonio Bentivoglio, il quale, aspirando ai funesti onori del Padre, riuscì a farsi proclamare Signore. Ma ebbe tosto a fronte la fazione dei Canetoli, che rimasero vinti. La Città era pertanto lacerata dalla guerra civile e dalla prepotenza; nè valsero a frenare gli odi la eloquenza di S. Bernardino da Siena, la santità del Vescovo Bolognese Nicolò Albergati. Tante miserie mossero alla fine il Pontefice Martino V. a spedire un' armata condotta da Braccio di Montone, e presso la quale era Legato il Cardinale Gabriele Condulmiere. All' appressarsi delle armi Pontificie, Antonio Bentivoglio venne a patti e rinunciò il

governo al sullodato Cardinale.

Ricorsero tosto a lui supplichevoli i Persice- 4422 tani, mostrando le piaghe della loro Terra fedelissima alla Santa Sede, e su di esse volse uno sguardo di compassione il pietosissimo Porporato, che decretò la Terra Persicetana fosse intanto esonerata

da qualsiasi dazio ed imposizione verso il Comune di Bologna. Eletto poscia Pontefice nell'anno 1451, il nome assumendo di Eugenio IV., ratificò la concessione suddetta con Bolla spedita in data di Firenze il dì 27 luglio dell'anno 1455, esprimendo in essa le ragioni che lo mossero e i meriti che la Terra Persicetana aveva ai favori della Santa Sede. Era Arciprete Persicetano a questi giorni D. Giacomo della Cenere o de'Ceneri, del quale si ha memoria in un documento dell'an-

no 4430 (64).

La clemenza del novello Pontefice perdonava le colpe, e benignamente richiamava in Bologna gli esuli. Rivedevano le patrie mura i Canetoli; ed il Bentivoglio riceveva eziandio pegni di Sovrana fiducia. Ma ben presto i Canetoli abusarono di tanta magnanimità, e, fra gli schiamazzi della plebe sollevata, Battista Canetoli fecesi proclamare Signore, l'appoggio sollecitando di Filippo Maria Visconti Duca di Milano. Cadeva ben tosto il tiranno; andavan novellamente in bando le genti del suo partito; e, vittima della necessità di por freno alle fazioni, Antonio Bentivoglio veniva tratto al supplicio.

Intanto un' armata del Visconti, capitanata da Nicolò Piccinino, riconduceva i Canetoli ed irrompeva nel Contado per la strada di S. Giovanni in Persiceto. Era il Castello proclive ad arrendersi, allorchè una congiura aperse le porte di Bologna

ai Viscontiani che vi ristabilirono il governo Ducale Milanese. Reggeva Francesco figlio di Nicolò Piccinino, allorchè Annibale di Antonio Bentivoglio, rifuggiatosi a S. Giovanni in Persiceto, fu quivi, per inaudita perfidia del Milanese Preside di Bologna, preso e tratto nella Rocca di Varano presso a Parma. Liberato però dal carcere mercè

l'ardimento e l'accortezza di alcuni amici, tornò il Bentivoglio in Bologna, e, forte del favore della plebe, rinchiuse il Piccinino entro una torre, e si pose egli stesso al governo. Nell'anno appresso, il 44 agosto, Annibale Bentivoglio con fiera battaglia sconfisse ed annientò, sotto le mura di S. Giorgio, l'armata del Visconti capitanata da Luigi del Verme. E memore della freddezza con che i Persicetani rimasero spettatori del tradimento a lui teso durante il suo soggiorno a S. Giovanni, passò colle armi ebre della vittoria su questa infelice contrada, e vi lasciò lagrimevoli tracce di desolazione e di lutto.

Questa vessazione riaccese l'odio dei Persicetani verso la dominazione Bolognese, e ad essa preferirono quella del Visconti. Pertanto, mentre il Conte Luigi del Verme, nel Carpigiano, faceva nuovi apparecchi di guerra ed infestava il Contado di Bologna colle scorrerie, sollevaronsi gli abitanti di Persiceto e, dalla Rocca scacciato il presidio Bentivolesco, diedero ricetto al Del Verme, e proclamarono la Signoria del Visconti. Il Duca di Milano pose a governare Persiceto Carlo Gonzaga; ma, durante la guerra che si accese fra il Visconti e lo Sforza, i Veneziani ed i Fiorentini, a quest' ultimo collegati, prestarono appoggio a Bologna per iscacciare da tutte le Castella del Contado i presidii Ducali. La quale impresa riuscì disagevole soltanto a S. Giovanni in Persiceto, che oppose la resistenza più ostinata. Imperocchè tornò vana una prima spedizione di sei mila combattenti capitanati da Taddeo Marchese d' Este, Pietro Navarino, Simonetto dell' Aquila pei Fiorentini, e Tiberto Brandolino pei Veneziani. Mandò Romeo Pepoli, Commissario presso l'armata, un trombetta agli abitanti a chiederne la sommessione sotto pena

del guasto e del saccheggio. Fu la risposta: che i Persicetani, avendo giurato obbedienza al Duca di Milano, ad esso terrebber fede. Fecesi tosto avanzare il campo; ma vedutosi che la difesa sarebbe ostinata, Romeo Pepoli scrisse al Senato per rinforzi. Fecesi leva in Bologna di un uomo per ogni casa, sotto un Gonfalone per quartiere, e furono dieci mila gli armati che si mandarono a' danni dell' Agro Persicetano, ove serenarono per dieci giorni, non lasciando cosa che sana fosse. Soccorso però il presidio di S. Giovanni dall'arrivo di Carlo Gonzaga con mille cavalli, la impresa divenne pei Bolognesi assai più difficile, e quindi fu loro forza assoldare il Signore di Faenza, condottiero di 600 cavalli. Oppressi finalmente gli abitanti dalle miserie e dalla fame, scesero a patti col Marchese Taddeo d' Este principale Capitano, e scacciati furono dal territorio i Viscontiani, che oltre Panaro si ridussero rotti e fuggitivi (65).

Questa onorevole capitolazione preservò da maggiori calamità Persiceto, che solamente però alla forza cedette. Nè dimenticarono i Persicetani di essere sudditi della Santa Sede, ma spedirono Inviati al Pontefice Eugenio IV. ad esporre quale fosse la situazione loro quando aderirono ai nemici di Lui, così nella dedizione al Visconti come nella capitolazione con Bologna. Implorarono poi dal Pontefice che, valutate queste discolpe, accogliesse benignamente il loro omaggio e volesse proteggerli del suo favore. Rispose il clemente Eugenio IV. con sua Bolla diretta al Consiglio ed uomini di Persiceto, data da Roma il primo delle none di gennaro dell' anno 4445; accolse le loro suppliche; li confortò di sua grazia, e confermò loro gli antecedenti privilegi. Indi nell' anno medesimo, il 9 di settembre, sottrattosi Persiceto alla obbedienza

della Bolognese anarchia, accolse fra le sue mura gl' Inviati del sullodato Pontefice, e furono Monsignor Nesso da Monte Garulo Vescovo di Siena, e Monsignor Tartaro da Buttino, a' quali, come Commissari generali Apostolici, reiterarono i Persicetani il giuramento di sudditanza per essi e pei loro figliuoli. I Commissari sanzionarono i Capitoli e gli Statuti del Comune; lasciaronvi presidio Pontificio comandato da Nestore Manfredi Signor di Faenza. E così ripristinossi in Persiceto il Governo Pontificio, nel mentre che in Bologna infuriava

tuttora il delirio delle fazioni (66).

Il prestigio del valore non umiliò l'audacia dei nemici di Annibale Bentivoglio, il quale, a tradimento, cadde trucidato dal ferro dei Canetoli. Non rimase inulto; chè susseguì rapido lo sterminio delle famiglie colpevoli, e le fiamme divorarono i loro palagi. Tanta poi fu la indignazione del popolo pel misfatto, che non restando di Annibale se non Giovanni fanciullo, la pazza plebe chiamò al governo Sante Bentivoglio figlio illegittimo di Ercole fratello di Antonio, che il mestiere esercitava in Firenze di lanaiuolo. Ad esso, oltre alla tu- 1447 tela dell' Orfano, conferì il primato della Repubblica. Nè già, sebbene giovane d'anni ed allevato bassamente, si manifestò Sante immeritevole di tanto carico; chè al suo tempo, mentre i cittadini gemevano stanchi di agitazioni e di guerre, egli stesso mandò in Persiceto Galeazzo Mariscotti per trattare con Nestore Manfredi e adoperò a ristabilire il Governo della Santa Sede in Bologna, la quale si umiliò spontanea al Pontefice Nicolò V., due anni dopo la sommessione di Persiceto alla Santa Sede.

Da questo momento le fazioni furono domate e per molti anni non si mostrarono che cogli aneliti dell' agonia a spirare sui patiboli. Sante Bentivoglio non ismentì i primordi della sua comparsa, e adoperò col consiglio, colle armi e colle aderenze sue a rassodare il governo della Santa Sede sino al momento in che, cessata per la morte di lui la tutela dell' orfano, pose il Pontefice a Presidente del Senato Giovanni II. di Annibale Ben-

tivoglio giovane allora di soli venti anni.

Approfittò la industria Persicetana dell' ordine in Bologna ristabilito, e nel riposo dotò la sua contrada di maggiore ricchezza e di nuova gloria. Compose con Filippo Vescovo, l'anno 4460, le vertenze per la derivazione delle acque del canale Galligo in favore degli abitanti di Cento: ottenne con Decreto del Cardinale Legato Reattini, del giorno 24 agosto 4464, la conferma delle franchigie de' Mercati nel mercoledì d'ogni settimana a norma della Bolla di Papa Eugenio IV. dell' anno 1445: sopì con diverse transazioni tutte le vertenze antiche col Vescovo di Bologna e coll' Abbate di Nonantola, concernenti canoni, rinnovazioni, caducità dell'allodio Persicetano: rialzò la Torre della Collegiata nell' anno 1477: noverò nel governo della sua Collegiata tre Arcipreti dottissimi e furono: nell'anno 4446, D. Filippo Busi Persicetano, pronipote di quei due magnanimi de' quali si accennarono le gesta, Ecclesiastico onoratissimo, che ben non si sa se per essere Abbate Commendatario di qualche monistero, o Vescovo in partibus, fece uso de' Pontificali, come assicurano gli storici: nell' anno 4454, D. Giacomo Dalla Cenere, che non si deve confondere coll'altro Arciprete di eguale nome e casato: finalmente, nell' anno 4464, D. Nicolò Veronesi, il quale era stato prima Canonico di S. Pietro in Bologna. Ad onorare poi altamente la Persicetana Terra, fioriva a questi

giorni Gaspare Sighicelli da S. Giovanni in Persiceto, che in età giovanissima fu Dottor Collegiato di Filosofia e Medicina, Lettor pubblico nello Studio di Bologna. Chiamato da Dio alla Religione, entrò nell' inclito Ordine dei PP. Predicatori di S. Domenico, e fu Dottore in Sagra Teologia, ed Oratore eloquentissimo, che concordò col ben dire il ben oprare. Fu Inquisitore del S. Ufficio a Barcellona ed a Bologna; Maestro del Sagro Palazzo Apostolico a' tempi di Nicolò V., e da questo Pontefice innalzato al Vescovado d'Imola. Scrisse acutissime opere di Filosofia, e, morto in Ferrara nel 4457, ottenne il culto dei Beati (67).

Giovanni II. Bentivoglio tenne per gran tempo la carica di Preside del Senato con saggezza e lealtà e si procacciò la benevolenza e la stima dei Pontefici Paolo II., Sisto IV. ed Innocenzo VIII. Raccomandavanlo la dignità della schiatta, la ricordanza del padre, l'opulenza domestica, le parentele che strinse con parecchi Principi d'Italia, i favori che gli compartirono Massimiliano Imperiore.

radore e Carlo VIII. Re di Francia.

Ma un disparere insorto col Pontefice Alessan- 1499 dro VI., diede argomento all' orgogliosa moglie di Giovanni per fomentare l'ambizione di lui, arrogandosi un dominio assoluto. Fecesi quindi proclamare Signore. Ritenne sgherri assoldati; vendicò le private ingiurie; dissimulò le scelleratezze dei figli. Breve però fu il suo dominio, chè i Cittadini, stanchi, impetrarono dal secondo Giulio, già Vescovo di Bologna, che mettesse modo a tanta oppressione. Sopravvenne il Pontefice con forte esercito, al quale i Bolognesi apriron le porte della Città. Arso ed atterrato fu il palagio del Bentivoglio, il quale, abbandonato dai collegati, lasciò una patria che detestavalo, e andò ramingo colla 1506

famiglia. Giulio II., entrando come a trionfo, ricevè nuovamente la fede dei cittadini, e dichiarò per

Durante la presidenza ed il dominio di Gio-

sempre cessata l'autorità dei Bentivoglio.

vanni II., la Terra Persicetana fu afflitta, negli anni 4485 e 4504, da orribili carestie; nell'anno 4505 dal flagello del terremoto, che rovesciò parecchi edifizi; e nell' anno 4506 dai danni recati all' Agro Persicetano per gli acquartieramenti delle armi-Francesi venute ausiliarie a Giulio II. Due furono gli Arcipreti Persicetani in questo periodo d'anni, e cioè nell'anno 1471 D. Giovanni Gherardi, Cameriere Segreto della f. m. di Paolo II.; e nell'anno 1482 D. Nicolò Placentini da Verona, che fu prima Canonico di S. Pietro in Bologna. 1509 Nell'anno 1509 poi fu sottoscritto un convennio tra Alfonso Duca di Ferrara per una parte, e gli uomini della Comunità di S. Giovanni per l'altra, concernente il buon regolamento delle acque ed i cavamenti del Canale, alla quale convenzione prestarono assenso il Legato Pontificio ed il Senato di Bologna per mezzo di Annibale Sansoni Gonfaloniere di Giustizia (68).

Scorsero in pace i giorni sino all' anno 1511, in che i Persicetani furono pei primi scossi dall' inaspettato apparire delle armi di Ludovico XII. Re di Francia, ausiliario al ristabilimento di Annibale II. Bentivoglio nella Signoria di Bologna. Potè costui, per sorpresa e tradimento, penetrare nella Città e la dominò per un anno. Vennero ad iscacciarnelo le armi federate di Giulio II., di Ferdinando di Arragona Re di Napoli, e della Repubblica Veneta, sotto il comando di D. Raimondo Cardona Vice-Re di Napoli. Prevalsero i Francesi in una prima battaglia, che costò la vita a Gastone di Foix loro Duce, Nipote del Franco Monarca;

ma le minacce dell' Impero e dell' Inghilterra, che già sovrastavano alla Francia, trassero precipitosamente lungi da queste contrade gli ausiliari di Annibale II., abbandonato alle sole proprie forze. Quindi ben tosto si sollevò il popolo e, scacciato dalla Città il tiranno, accolse nuovamente con gioia

il Pontificio Legato.

Non si scosse Persiceto a questa invasione, o piuttosto scorreria di stranieri; nè il Bentivoglio ebbe agio a recargli molestia. Non così avvenne 1527 però l'anno 1527 nel quale, dal Carpigiano, piombarono sopra S. Giovanni in Persiceto le orde indisciplinate del Contestabile Duca Carlo di Borbone. Questo esercito bestiale, dice il Muratori, di quaranta e più mila combattenti fra Tedeschi, Spagnuoli ed Italiani, mancava di danaro, di vettovaglie, di munizioni, di attrezzi da guerra. Ma il Duce Pontificio Conte Guido Rangone preparò a Bologna tali difese che delusero le speranze del bottino, e già tumultuavano contro il loro condottiere i soldati inerti sui campi di Persiceto. Divorarono quanto fu loro dato estorcere a campare la vita, saccheggiarono, arsero, rovinarono le case, imprigionarono i migliori fra gli abitanti e posero forti taglie a liberarli. Per più giorni durò cotanta calamità, sinchè questo flagello di umana perfidia corse a sfogare su Roma l'empia sua rabbia (69).

I Persicetani, a restituire le somme loro prestate dal Comune di Bologna per redimere i prigioni, furono costretti ad alienare gran parte dei beni emfiteotici dell' Abbazia Nonantolana, il che diede causa negli anni successivi a dispendiose giudiziarie controversie. A queste disgrazie poi si aggiunsero quelle della carestia e della peste. In giorni di tanto lutto, e sin dall'anno 4524, era Arciprete della Collegiata D. Cristoforo Placentini da Verona, forse della famiglia dell' Arciprete pre-

cedente (70).

Allorchè per la seconda volta convennero in Bologna il Pontefice Clemente VII. e l'Imperatore Carlo V., l'Austriaco Monarca onorò il Castello di S. Giovanni in Persiceto, prescegliendolo a stanza, e con molti Principi e Baroni alloggiò nell' attuale Palazzo del Comune, che di que' tempi spettava ai Marsigli. Fu l'Imperatore degnamente accolto e festeggiato, e creò Cavalieri Marco Antonio Marsigli, per la seconda volta Dittatore della Terra di Persiceto, ed i suoi due figli Cornelio e Rinaldo. Una lapide fu posta a memoria del fatto (71).

Il 47 luglio dell' anno 4546 onorò di sua permanenza il Castello di S. Giovanni in Persiceto Ranuccio Farnese Cardinale del titolo di S. Angelo, Arciprete della Basilica Lateranese, Penitenziere Maggiore, Arcivescovo di Napoli, Patriarca di Costantinopoli, Arcivescovo di Ravenna, Vescovo di Bologna, Nipote del Pontefice Paolo III., Fratello di Ottavio Duca di Parma e Piacenza. Mentre egli qui stava ad ordinare l'armata Pontificia, che mandavasi ausiliare all' esercito dell' Imperatore Carlo V., e rassicurava i Padri della Chiesa in Trento adunati, vacò per morte dell' Arciprete la Collegiata Persicetana. Nell'animo dell'illustre Porporato cotanto amore erasi desto, per questa fedelissima Terra, che aspirò egli stesso ad assumere l'uffizio Arcipretale e, con titolo di Precettore Commendatario di S. Giovanni in Pernel quale lo rinunciò a D. Filippo Stiatici, Dot-

4562 siceto, lo tenne dall'anno 4547 all'anno 4562, tore di Filosofia, personaggio di molta autorità e sapienza, bene accetto al Pontefice Gregorio XIII. Ecco già proferito un nome di fortunato auspicio, che pon fine alla storia delle sciagure e guida a giorni di lietezza e di pace (72).

Pall'anno 1572 al Pontificato di Gregorio Decimosesto felicemente regnante.

Quel Sommo, cui la dotta Bologna si gloria di aver dato i natali, ed al cui nome

> ,, Le bende al molle oriental tiranno ,, Tremaro in fronte;

quel Sapiente, che al genio di Giulio Cesare tarpò le ali, e la propria Era pose in luogo di quella del Conquistatore del Mondo; quel Pontefice, che, salutato già Maestro delle leggi terrene, seppe spiegare le arcane degli astri, e vindice e difensore fu di quelle di Dio e della Chiesa; questo magnanimo, col nome di Gregorio XIII, saliva, nel 1572, sulla Cattedra di Pietro. E, come sole splendente dopo la procella, irradiava di luce le natie contrade.

Governò già Persiceto sino dall' anno 4589, come Pretore, Pietro Boncompagni, Atavo del novello Pontefice, lasciandovi monumenti di sua splendidezza. Memore di ciò, l'augusto Nipote volle

12

per Sovrano favore risarciti i danni di una contrada per lo più vittima della sua fedeltà alla Chiesa, e vi mandò, quale Pretore, a reggerla il di lui fratello Boncompagno Boncompagni l'anno 4578. Venne quest' egregio Magistrato e tosto fecesi a rialzare gli abbattuti edifici, e li restaurò; l'antica torre decorò a dominare, magnifica, le sottostanti campagne; risarcì l'onore del Tempio; compiè la Chiesa della B. V. della Centura, sopra disegno del celebre Alfonso Lombardi; fece risorgere i privilegi degl' Imperatori e dei Pontefici; la ricchezza preparò del paese. Quindi sui monumenti pubblici alzaronsi gli stemmi del Drago; e le onorarie lapidi, corrose, ma non cancellate dal tempo, additano anche al dì d'oggi quei giorni di letizia, quei nomi di grata memoria (73).

Giovan Battista Sighicelli da S. Giovanni in Persiceto era Vescovo di Faenza, ed assisteva al Concilio di Trento, quando eccitava il celebre Chirurgo Alessandro Pezzana, pure Persicetano, tornato con molte ricchezze da Roma in patria, affinchè fondasse un Convento di PP. Cappuccini. All' eccitamento del pio Prelato rispose la religione del dotto Chirurgo, e nel giorno 17 settembre del 4580 la religiosa famiglia piantò la Croce innanzi alla Chiesa di S. Clemente, presso la quale ebbe stanza, e vi rimase sino all'anno 4626, nel quale si traslocò in sito più acconcio. L' anno poi 1576 venne a governare la Collegiata, quale Arciprete, D. Antonio di Annibale Nannini, uno del Collegio dei Giudici di Bologna e già Vicario Generale del sullodato Vescovo di Faenza (74).

Durante la lunga pace nella quale si compirono il decimosesto ed il decimosettimo secolo, e nella quale propizi salutaronsi i Pontificati dei due Gregori XIV. e XV., gli Annali Persicetani

sono ricchi di memorie gloriose, di monumenti di prosperità e di ricchezza. E se afflitto fu il paese, come lo fu il resto d'Italia, per la pestilenza degli anni 4650 al 4632, potè Persiceto andar lieta che questa calamità fece rifulgere in Bologna la virtù magnanima del Padre Maestro Anteo Sassi Persicetano, Minore Conventuale, applauditissimo Lettore di Metafisica nello Studio Bolognese, Reggente nei Conventi di Padova, Assisi, Milano, Provinciale di Terra Santa, Visitatore degli Studi, e Commissario Generale dell' Ordine nella Provincia di Bologna durante la peste. Lo zelo che questo dotto Padre adoperò, affrontando intrepido i pericoli, e confortando la povertà, acquistarongli memoria non peritura nei fasti di Bologna. In questi anni poi di pubblica afflizione noverava Persiceto altri uomini assai per religione insigni, dei quali lungo sarebbe recare non che le gesta, i nomi. Nè alle Scienze ed alle Arti mancò Persiceto di onorato tributo in questo Secolo. Gloriavasi l' Università di Pisa di un Antonio Gornia Persicetano, Lettore di Filosofia e di Medicina, bene accetto a Cosimo III., che seco lo volle ne' suoi viaggi di Spagna, Francia ed Inghilterra; ove l'onore meritò di vedersi ascritto all' Accademia di Francia, alla Società di Londra, all' Università di Oxford, ed al celeberrimo Studio di Cambridge. Nè meno di celebrità e di onori acquistossi nelle Arti Ercole De Maria detto Ercolino, eccellente Pittore, scuolaro di Guido. Chiamato in Roma dal Cardinale di Sant' Onofrio, fratello di Urbano VIII., altamente si distinse, e dal Pontefice ebbe titolo di Cavaliere e il dono di una collana con medaglia d'oro; onori ch'egli occultò, per modestia, sino alla morte, che lo côlse in fresca età. In questi anni di pace poi la Comune, ordinò i

Capitoli sul buon Governo del paese, e quelli regolanti la Partecipanza all' Allodio. Comprò nel 1615 il Palazzo Marsigli a residenza Comunale, troppo essendo divenuto angusto l'altro già archittettato da Gaspare Nadi l'anno 1498. Compì nel 1657 la fabbrica del Convento dei Cappuccini; edificò l'anno 1687 il portico sino alla Chiesa di S. Francesco. Atterrò nel 1671 l'antico Tempio Arcipretale crollante, ed il nuovo, archittettato da Paolo Canali, portò a compimento l'anno 1699, ornandolo di magnifici oggetti d'arte, fra' quali basterà accennare l'insigne capo lavoro dell'Albani nell'altare della

Partecipanza (75).

Quattro Arcipreti ressero la Collegiata in questo lungo periodo di anni, e furono, nell'anno 1598, D. Antonio Maria di Alessandro Del Negro di Siena, Dottore dell' una e dell' altra Legge: nell'anno 4603, D. Antonio di Stefano Melegari, Dottore di Leggi Civile e Canonica, Delegato da Clemente VIII. ad eseguire la Bolla che istituì la nuova Collegiata di S. Biagio di Cento; nel 4650, D. Pietro Casalini Bolognese, Dottore Collegiato di Leggi, Protonotario Apostolico, Vicario Foraneo, e Vicario del S. Ufficio. Ottenne questo Arciprete dal Sommo Pontefice Innocenzo X. il Rocchetto e Cappa di lana color violaceo col pelo di gola di Faina pei Canonici della Collegiata, e diede principio alla fabbrica della nuova Chiesa. Questa però fu compita dal successore di lui, eletto Arciprete nell'anno 4690, e fu D. Stefano Elmi Persicetano, Dottore di Leggi Civile e Canonica, Protonotario Apostolico, bene accetto al Cardinale Arcivescovo Giacomo Boncompagni. Egli ebbe titolo e memoria di benefattore magnanimo nell'opera della riedificazione del Tempio Persicetano, la cui spesa ammontò a romani scudi trenta mila.

Questo Tempio fu poi benedetto l'anno 1697 dall'Arcidiacono di Bologna Monsignor Marsigli, indi solennemente consagrato l'anno 1759 dal Cardinale Arcivescovo Prospero Lambertini, poscia, col nome di Benedetto XIV., Pontefice d'immortale ricor-

danza (76).

L'apparire del Secolo XVIII. era diggià pre- 4700 sagio di quella burrasca nella quale sarebbesi compiuto. Romoreggiavano da gran tempo nelle pianure Lombarde le armi dell' Impero a conflitto con quelle di Francia o di Spagna, e l'eco se ne udiva sin nei campi di Persiceto. La neutralità di un pacifico Governo non valse a contenere le scorrerie e le invasioni di eserciti stranieri. Il dotto Padre Orlandi pone termine alla sua Memoria con queste parole: ", Dall' anno 4700 sino ai presenti giorni della mia predicazione in S. Giovanni , (1714) attesa la guerra successa in Italia, questa ,, contrada Persicetana per l'amenità del sito, per , il comodo delle abitazioni, per l'abbondanza , dei viveri, per la vicinanza dei confini, e pel , concorso del mercato, è stata bersaglio delle , disgrazie, attesi i quartieri delle soldatesche , straniere. A cagione delle quali cose, la Comu-, nità è stata necessitata ad imporre gravezze , straordinarie agli abitanti ed a fare Censi pas-, sivi , . E fossero pure finite le calamità colle parole di questo Erudito, che più fiere ne sovrastavano per gli anni successivi. Morto nel 1731 Antonio di Parma, ultimo Duca della schiatta Farnese, gl' Imperiali occuparono Parma e Piacenza. L' Infante D. Carlo di Spagna, prescelto alla successione, approdava con armata Spagnuola in Li- 4735 vorno, mentre le armi di Francia, e di Savoia a lui collegate, e soggette al supremo comando di Carlo Emanuele Re di Sardegna, scorrevano le

pianure Lombarde. Riusciva dapprima l'Infante al conquisto del Regno di Napoli, e raccolte colà truppe Italiane, riconducevasi per Toscana alle pianure Lombarde, confidando l'esercito, misto di Spagnuoli, Napoletani, Sardi e Francesi, al comando del Duca di Montemar. Appariva questo Condottiero nel maggio del 4735 sui confini della Legazione di Bologna, dalla parte di Toscana, chiedendo il passo; nè aspettavane risposta ad invaderla con venti mila combattenti, i quali piantarono il campo nell'Agro Persicetano, a migliore agio di piombare sulla vicina Mirandola. Nè a questa scorreria limitaronsi i guasti; chè poco appresso vennero a sfamarsi nelle campagne di Persiceto i cavalli francesi dell' armata del Duca di Noailles, finchè un trattato tra la Francia e l'Impero, lasciò l'Infante abbandonato alle proprie forze. Rotta allora dagli Imperiali l'oste Ispano-Sicula, scorse essa nuovamente fuggitiva per la via di Persiceto alla Toscana, inseguita a furia da un esercito Imperiale di trenta e più mila Alemanni comandati da Lobkovvitz, e dal Conte di Kevenhuller. Questi poi, non osando penetrare in Toscana, rimasero per tre anni nelle Legazioni, senza licenza, dice il Muratori, dell'innocente Stato Ecclesiastico, al quale toccò di pagare le spese. La pace di Aquisgrana venne a por fine alle calamità e ricominciò un nuovo periodo di quiete (77).

Durante il Secolo XVIII fiorirono in gran copia uomini Persicetani illustri nelle Scienze, nelle Lettere, nelle Arti; molti si distinsero per religiosa pietà. Nell'anno 4740 fu eletto a reggere la Collegiata Arcipretale D. Gio. Antonio Rubbini Bolognese, Dottore Collegiato di Sacra Teologia, Protonotario Apostolico, Esaminatore Sinodale, Vicario Foraneo, che prima era stato Parroco di Santa

Cristina di Pietralata in Bologna, indi Arciprete de' SS. Savino e Silvestro di Corticella. Era personaggio di profonda dottrina, accompagnata da mirabile bontà di costumi e carità verso i poveri. Per l'eminenza delle virtù che l'ornavano fu in molta considerazione presso il Pontefice Benedetto XIV, che a suo riguardo concesse non pochi privilegi alla Collegiata Persicetana. Imperocchè, sino da quando egli era Arcivescovo di Bologna, promosse a favore del Reverendissimo Capitolo Persicetano l'uso della Cappa detta Magna di stametto violaceo foderata d'armellino per l'inverno, e d'ormesino cremisi per l'estate, come consta da Bolla del Pontefice Clemente XII. del 4 febbraio 4739. Privilegiò perpetuamente l'Altare maggiore della Chiesa Collegiata; concesse l'abito corale ai Mansionari conforme a quello che adoperano i Mansionari del Capitolo di S. Petronio in Bologna; regalò alla Chiesa Arcipretale due magnifici Calici d'argento, una ricchissima Pianeta, ed una Reliquia di S. Nicolò di Bari racchiusa in teca di grande pregio. A questi giorni fu mossa controversia di precedenza fra il Reverendissimo Capitolo della Collegiata di S. Biagio di Cento, e quello di S. Giovanni in Persiceto. La causa fu portata alla Sagra Congregazione dei Riti, la quale, con Decisione del giorno 40 marzo 4736 (Bonon. Praehementiarum), proferì a favore del Capitolo Persicetano. L'anno 1751 fu eletto Arciprete D. Lodovico Gnudi Bolognese, Dottore di Legge Canonica, Protonotario Apostolico e Vicario Foraneo. Egli ottenne dalla gloriosa memoria di Benedetto XIV, nel dì 27 maggio 4754, l'uso dell'abito di Rocchetto e Mantelletta Prelatizia di color nero; privilegio che poscia fu esteso a favore degli Arcipreti successivi per Bolla emanata dal Pontefice Pio VI. del 23

giugno 1781. In questa venne esteso a favore dei Canonici Persicetani l'uso del Canone e della Palmatoria nella celebrazione delle Messe ed altre ecclesiastiche funzioni. L'inclita Comune di Persiceto fece poi edificare, con amplissima generosità, durante l'Arcipretura del Gnudi, e nell'anno 1764, la bella Sagristia e la nobile Camera Capitolare

annessa alla Chiesa Collegiata (78).

Prosperavano in pace le cose, allorchè la invasione Francese venne a conturbare queste contrade. Due Senatori di Bologna giunsero il 48 giugno in Persiceto, e di qui condussero le armi di Bonaparte alla loro Città. Il delirio repubblicano, mutando ognora la veste ed il nome, e dalla popolazione di Persiceto esecrato, dominò per tre anni. Quindi non appena prostrata vide nel 1799 la fortuna Francese, rovesciava già Persiceto l' Albero di una libertà menzognera ed affrettava il giorno che riconducesse il Governo legittimo. Battuto Macdonald alla Trebbia, le truppe Imperiali mostravansi nei dintorni di Persiceto, ma forte rimaneva in Bologna il Generale Francese Oulin. I Persicetani ricusarono di obbedire a lui e si strinsero armati intorno al Marchese Luigi Davia, che nel 20 maggio arrivava fra loro. Poco dopo, l'entusiasmo non ebbe limiti al giungere del Generale Austriaco Klenau con un' armata Imperiale. Ma questa, nel dì 34 maggio, dovè recarsi a Ferrara. Colse il momento il Generale Francese stanziato a Bologna, e mandò sopra S. Giovanni una forte colonna di Cisalpini, Francesi e Sardi, comandata dal Capo Brigata Clausel, con artiglierie e coll'ordine di sterminare il Castello. Arrivarono costoro all' alba. L'entrata fu contesa. I cannoni e le bombe vinsero al fine; morì colle armi alla mano il Marchese Davia; ma il Comandante Francese vide pur

esso cadersi a fianco gli Ufficiali suoi Aiutanti, ed altri soldati non pochi uccisi o feriti. Fu ordinato il sacco al paese; durò questo sei ore continue, e fu interrotto al romore degli Austriaci, che troppo

tardi tornarono di Ferrara (79).

Breve fu la dominazione Austriaca; chè ben 1800 presto ricomparvero i Francesi. A tutti sono note le successive vicende. Persiceto obbedì prima alle Repubbliche Cisalpina ed Italiana sino all' anno 1805; indi al Regno Italico sino al 1813; poscia alle provvisorie dominazioni Austriache e Napoletane negli anni 1814 e 1815. Sino alla dominazione Francese, Persiceto era stata residenza di un Pretore; durante le repubbliche, ebbe un Giusdicente; fu Vice-Prefettura sotto il Regno d'Italia. Nel giorno 48 luglio 4843 i Persicetani salutarono con gaudio il ristabilimento del Governo della Santa Sede, al quale da tanti anni anelarono coi voti. Divenne allora Persiceto residenza di un Governatore, la cui giurisdizione, estesa su molte Terre, Castella e Ville, comprende quasi trenta mila abitanti.

Governò la Chiesa di S. Giovanni, per tutto questo tempo e fra tanto alternare di avvenimenti, l'esimio signor D. Vincenzo Sacchetti Bolognese, Dottore in Sagra Teologia, Vicario Foraneo, eletto nell'anno 4803, e tuttora, per sommo zelo e dottrina, Arciprete amatissimo, emulo nelle virtù ai migliori che lo precedettero.

La Collegiata Persicetana, fatta segno alle repubblicane proscrizioni, fu dal Pontefice Leone XII. con sua Bolla del 1 giugno 1824 ripristinata nell'antico splendore, decorata delle nuove Dignità di un Decano, e di un Prevosto, e di altri privilegi insignita. Quale Delegato Apostolico alla esecuzione di questa Bolla Pontificia, recossi a San

13

Giovanni in Persiceto, nel dì 13 luglio del detto anno, l'Eminentissimo e Reverendissimo sig. Cardinale Carlo Oppizzoni Arcivescovo di Bologna. Si celebrò una magnifica funzione nella Chiesa, splendidamente apparata, ed ivi, alla presenza delle Autorità e Corporazioni, l'Eminentissimo Porporato sottoscrisse, in Trono, l'atto relativo alla cerimonia. In questa Bolla poi il Supremo Gerarca, noverando i pregi della Terra Persicetana, disse come ben degna egli reputavala del titolo di Città (30).

Nè il voto del Pontefice poteva lungamente rimanere deluso, sol che si guardasse a quale gra-

do di prosperità sia oggi salita Persiceto.

Posta al Nord-Ovest di Bologna, da cui non è lontana che dieci miglia, giace, come punto centrale a dominare una vasta ed amena pianura fertilissima di Granaglie, Canape, Uve, Gelsi, Pascoli, Valli, Risaie, situate a conveniente distanza dell' abitato. Arricchito è il paese pel Canale navigabile sino al mare. Floridissimi sono i settimanali mercati, che abbondano specialmente di bestiami, granaglie, canape, gesso, calce, tele ec. Offre poi Persiceto un' elegante aspetto per decorose e ben archittettate Porte, per contrade spaziose e con buon gusto decorate, per varie Piazze e per non pochi Templi di bella co-struzione e ricchi di capi d'arte. Considerevoli fabbriche sono il Palazzo Comunale e del Consorzio dei Partecipanti; l'Ospitale del SS. Salvatore; il Ricovero dei poveri ed invalidi, capace a contenerne forse dugento; ed il Comunale Teatro poi è osservabile per lodata e graziosa archittettura. Nè mancano Fabbriche ed Öpifici, Fondachi e Botteghe in gran copia per ogni genere e mercanzie. I Molini, così interni come esterni, traggono grande

concorrenza dalla Provincia di Bologna e da quella di Ferrara. S. Giovanni in Persiceto è poi dotato di pubbliche Scuole di Rettorica, Grammatica, Aritmetica, oltre quella di Canto e di Suono. Ha una Banda musicale del Comune; mantiene due Condotte Mediche, due Chirurgiche, ed un Veterinario per l'interno, senza contare parecchie altre Condotte Mediche, Chirurgiche, e Scuole stabilite negli Appodiati del Circondario esterno (84).

I Persicetani poi anche a' giorni nostri non si mostrarono degeneri dagli Avi; e la Chiesa, lo Stato, la Società additano tuttora con lietezza Personaggi benemeriti che trassero in Persiceto i natali. Fresca è la memoria di quell' eloquente Padre Federico Bencivenni Cappuccino, che dopo essere stato Predicatore Apostolico fu posto Vescovo a Bertinoro e Sarsina, ove diede prove luminosissime di dottrina e di pietà, sino a che nell' anno 4828 chiuse i suoi giorni. Potrebbesi accennare ancora un illustre Prelato vivente, chiaro per grandi Cariche nel Governo, e degnamente accetto a quattro Pontefici. Potrebbonsi citare altri: quale sedente Preside nel Tribunale di una grande Città; quale onorato come eccellente Maestro di Belle Arti dalle primarie Accademie; quale di recente mancato all' onore della Cattedra in una celebre Universita; quale preposto al Comando delle Milizie Volontarie di tutta la Bolognese Provincia. Ma troppi sono i viventi, o quelli ai dì nostri mancati, che meriterebber l'onore di una lode, il che non consente la strettezza della presente storica narrazione (82).

Tanti pregi di antenati e di contemporanei; 1838 sì prestanti doti del luogo; le narrate storiche gesta; tanta religione e pietà degli abitanti; la incontaminata fede a prova di secoli serbata ai Pontefici, mossero il Regnante Sommo Gerarca a promulgare la Bolla del 4 maggio 4838, colla quale, per l'autorità di sue parole, fece note al Mondo sì belle virtù, e insignì la Terra di S. Giovanni in Persiceto dell'orrevole titolo di Città (83).

Questo grande Atto, che sopra ogni altro rifulge negli Annali Persicetani, si compì sendo Legato Apostolico di Bologna e sua Provincia l'Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Vincenzo Macchi del Titolo de' Santi Giovanni e Paolo, Prefetto della Sagra Congregazione del Concilio, nobile e benigno fautore di Persiceto presso l'Augusto Pontefice.

Così questa decima Era della Storia Persicetana, che al suo cominciare salutò propizio il Pontificato del Magnanimo che cancellò le tracce delle passate calamità, compiesi coll' avvenimento più celebre, e sotto i lieti auspicii di GREGORIO XVI.



# NOTE

(1) Ragguaglio succinto dell'antica terra di S. Giovanni in Persiceto, situata nel contado di Bologna, e delle cose ivi occorse dalla sua origine sino ai tempi presenti (anno 1714) di Fr. Pellegrino Antonio Orlandi di Bologna, Maestro e Dott. Colleg. di Sac. 'Feolog. Esiste manoscritto ed inedito nella grande Biblioteca presso la Pontificia Università di Bologna. - Erri. Origine di Cento ec. cap. 6, pag. 60 e seg. Ediz. di Bologna 1769.

(2) Cicer. De Claris Oratoribus. Il chiarissimo Canonico Erri, nell'opera succitata, assicura che a' suoi tempi un ramo della famiglia di Rusticello esisteva ancora a S. Gio. in Persiceto. Loc. cit. cap. 7, pag. 59.

(3) Appian. Bell. Civil. lib. 3. - Cicer. lib. 10. ad Famil. ep. 30.

Galbae. - Savioli. Annali Bolognesi tom. 1, sez. 2, nota B.

(4) Gli eruditi non sono concordi sulla precisa località dell'isola, che Appiano disse del Lavino, e sulla quale convennero i Triumviri a sanzionare il fatale Trattato che costò la vita all'Oratore d'Arpino. Su di ciò gioverà consultare la dottissima dissertazione del Calindri intitolata L'Isola del Triumvirato; la Guida del Forestiere al Museo delle Antichità di Bologna del chiarissimo Prof. Canonico Filippo Schiassi pag. 5 alla 16, e gli Annali Bolognesi del Savioli tom. 1, pag. 28.

Un marmo, illustrato dal Zarattino, dal Montalbani, dal Malvasia e da altri, si pretese rinvenuto a pochissima distanza da Persiceto in luogo detto i Forcelli. Questo marmo però è stimato Memoria ivi collocata in tempi posteriori, seppure, a maggior ragione, non debba tenersi apocrifo. Tuttavia, non volendo farci arbitri delle opinioni, ne riporteremo

qui la Iscrizione:

D. IVLIO . C. F. OCCISO

M. AIMILIVS . M. F. Q. N. LEPIDVS

M. ANTONIVS . M. F. M. N.

C. IVL. DIVI . F. C. N. OCTAVIANVS

AD . HVNC . BONONIEN. AGRI . AMNEM.

A. Q. K. XBR. AD . PRID. IAN.

D. R. O. III VIRAT . SANCIVERE

C. ALBIO . C. F. CARRINATE

COSS.
P. VETIDIO . P. F. BASSO

(5) Sulla origine del nome *Persiceta* esiste una pretesa Iscrizione o Memoria latina nell' Archivio Persicetano, che dicesi fosse già stampata, nella quale si attribuisce ad Ottaviano la imposizione del nome *Persiceta*, soggiungendosi che dapprima il paese s'intitolò *Foro Gallieno*, indi

Foro Marcello, e da ultimo Foro Pompejano.

(6) Diffondendosi alquanto più sulle cose accennate in questo paragrafo, il Padre Orlandi narra che il Santo Vescovo Zama mandò a governare la Chiesa Persicetana un suo Diacono unitamente a due Sacerdoti, e che questi fondaronvi, circa l'anno 270, il primo tempio dedicato al Santo Precursore. Indi due altre Chiese, dice, che edificaronvi, una dedicata all'Apostolo S. Giacomo, l'altra al glorioso Martire S. Lorenzo. Di quest'ultima, il lodato Padre Orlandi pensa avere riconosciuto al suo tempo i ruderi in certe muraglie ch'egli descrive come costruzioni romane.

(7) Pietro Messia fogl. 205. - Panvinio pag. 53. - F. Leandro Alberti. Descriz. dell' Italia pag. 317. - Erri. Origine di Cento pag. 198.

(8) Savioli. Annali Bolognesi vol. 1, pag. 49 e note ivi.

(9) Orlandi. Memoria Persicetana su accennata.

(10) Sardi. Storia di Ferrara lib. 1, anno 421. - Erri. Origine di

Cento cap. XI.

- (11) Narra il P. Orlandi che questo condottiero fece edificare in Persiceta una Chiesa dedicata a S. Apollinare primo Apostolo del luogo; e che circa quello stesso tempo (anno 550) altra Chiesa edificavano i Persicetani dedicata ai Santi Martiri Sinesio e Teopompo.
  - (12) Savioli. Annali Bolognesi tom. 1, part. 1, pag. 54 e note ivi.

(13) Paolo Diacono. De Gest. Longobardorum lib. 6, cap. 4.

(14) Lucio Facino. Compendio fatto da Pio II. della Storia del Bion-

do part. 1, lib. 10, cap. 69.

(15) Muratori. Antichità Italiane dissert. XXI. - Tiraboschi. Storia dell' Augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola tom. 1, part. 2, cap. 1, pag. 222 e seg., e pag. 449 e seg. Tom. 2. - Codice Diplomatico Nonantolano pag. 21, 22 e seg. - Savioli. Annali Bologn. tom. 1, part. 1. Che Spilamberto e Castel Vetro appartenessero al Ducato non si ha che dalle indicazioni di una Bolla d'Innocenzo III. del 28 maggio 1214.

(16) Muratori, Tiraboschi, Savioli loc. citat. sup.

(17) Il Muratori, il Tiraboschi, il Savioli riportano per intero l'atto di oblazione che il Duca Giovanni fece del figliuol suo all'Abbate Anselmo, e la donazione ch'esso, unitamente alla sorella di lui Orsa monaca (Ancilla Christi), fecero all'augusto Monastero Nonantolano nell'anno 776.

(18) Tiraboschi. Istor. dell' August. Abbazia di Nonantola tom. 2, pag. 29. - Savioli. Ann. Bol. tom. 1, part. 1, pag. 89, e part. 2. pag. 22.

(19) Anastas. Bibliothecar. Vita Sergii II. - Savioli. Annali Bol.

tom. 1, pag. 83.

- (20) Savioli. Ann. Bol. tom. 1, pag. 97. Pel lasso di oltre a due secoli, e fra i fatti notabili della Storia Persicetana, il Padre Orlandi non altro nota che questa invasione degli Ungari, gente bestiale, dice il buon Cronista, che pascevasi di carne umana.
  - (21) Erri. Origine di Cento cap. 14, pag. 139. (22) Orlandi. Memoria Persicetana manoscritta.

(23) In un atto, che si conserva fra le carte del Monastero di Polirone, Matilde nel parlare dei Cattanei da Sala li denomina: Viros nobiles qui multum mihi servierunt in discordia Imperatoris Henrici IV. - Savioli. Ann. Bol. tom. 1, pag. 155. DD.

(24) Melloni. Atti e Memorie degli uomini illustri in santità vol. 2,

pag. 383. - Orlandi. Memoria Persicetana manoscritta.

Dell'antico tempio edificato dalla Contessa Matilde, sulla cui area, ne' tempi a noi vicini, fu costruita la nuova magnifica Chiesa Collegiata, non esiste più vestigio. Serbasi però un frammento di lapide sepolcrale, che per la forma dei caratteri può giudicarsi del decimo secondo secolo, e della quale riproduciamo la seguente interpretazione:



Alla quale lapide, posta nel muro del nuovo tempio, è sottoposta la seguente moderna Iscrizione:

ANAGLYPHA

VETERIS PERSICETANAE BASILICAE

ERVTA

NOVO CONSTRUCTO IN SUGGESTVM ADITY

AD ANTIQVITATIS MON.

H. P. C.

I. A. G. B.

ANNO MDCCXCV.

(25) Orlandi. Memoria Persicetana. Sull'origine dei heni della Partecipanza Persicetana sono diverse le opinioni. Taluno ha preteso ch' essi risalgano alla distribuzione di que'iugeri di terreno che fecesi a' Coloni Latini dalla Romana Repubblica, e de'quali si è fatto menzione al cominciare del presente Cenno Storico. I più hanno sostenuto che i beni della Partecipanza compongansi delle sei mila biolche di terreno donate dalla Contessa Matilde; la quale opinione rimane avvalorata dal sapersi che questa pia Donna dispensò ad altre Comunità consimili largizioni. Arroge a ciò il parere della Sagra Romana Rota che nella decisione

Primitiarum coram Albergato del 30 gennaro 1665, all' appoggio di autorità da lei citate, così si esprime: Super primitiis bonorum quae familiis Terrae S. Ioannis in Persiceto tunc abitantibus donata fuerunt a clar. memor. Comitissae Matildae cujus generosa liberalitas celebrat Gloss. in Leg. etc. Sulla quale opinione però giova avvertire che per documenti antichissimi serbati nell' Archivio Persicetano, e specialmente per una investitura fatta il 4 novembre 1107 da Giovanni Vescovo di Bologna a favore dei Consoli Persicetani, sembra comprovarsi che i beni della Partecipanza sossero di ragione Episcopale sin dal tempo di Gerardo Vescovo, che fu prima della Contessa Matilde. Laonde, sulla origine di questi beni, non è improbabile una terza opinione, la quale stima che, in tempi assai remoti, la Comunità Persicetana, ad oggetto di liberare il Contado dalle innondazioni e dalle acque stagnanti, animasse parecchie famiglie a migliorare que' terreni colla promessa di ripartirsi in perpetuo, e sotto determinate norme, l'utile che se ne sosse ritratto. In quanto poi alla qualità allodiale di questi beni a favore del Vescovo di Bologna e del Monastero Nonantolano, presume il Padre Orlandi che possa essere derivata dalla necessità di porli sotto tutela della Chiesa in tempi di guerre e d'invasioni, o in forza di atti successivi e componimenti, de'quali possono essersi perdute oggidì le tracce. In ordine a questi beni e loro godimento, veggansi li Capitoli dello spartimento dei beni Comunali di S. Giovanni in Persiceto. Bologna 1599, . successive aggiunte stampate nel 1635, 1638, 1639, 1677, 1698, 1719, 1733, 1733, 1743, 1791, 1814.

(26) Sigonio. De Episc. Bonon. ann. 1116.

(27) Annal. Camald. tom. 2, pag. 309. - Melloni. Atti e Memorie degli uomini illustri in santità nati o morti in Bologna vol. 2, pag. 385.

(28) Errò il Tiraboschi reputando che, fattasi Nonantola tributaria di Bologna, S. Gio. in Persiceto ne imitasse tosto l'esempio. Non abbiamo, per tutto questo secolo, indizio qualsiasi di Bolognese dominazione o patronato, il che più chiaramente si vedrà dal fatto che segue immediatamente nel racconto storico. Vedi Tiraboschi. Storia dell'Augusta Abbadia di Nonantola tom. 1, append. 2, pag. 465.

(29) Savioli. Annali Bolognesi tom. 1, part. 1, pag. 218. Si noti che per errore il Savioli pone questa funzione nell'anno 1129. L'errore si rileva riscontrando l'atto di giuramento che questo chiarissimo Annalista riporta nel Codice Diplomatico dei monumenti, ossia nel vol. 1, part. 2, pag. 175 sotto il N. 111. Il documento si può leggere eziandio

nell' opera del P. Abb. Sarti De Claris Archigimnasii Bonon. Professor. tom. 1, part. 2, pag. 169. - Annali Camaldolesi tom. 2, pag. 369.

(30) Nell'apografo del privilegio, serbato nell'Archivio Persicetano, antico a maniera da potersi reputare contemporaneo, si legge: Actum apud Sinesium. Non è nota terra in Italia detta Sinesio, principalmente nella Lombardia. Sembra però che nell'autografo si leggesse: Apud S. Senesium, ovvero Genesium, e che la sigla S. siasi negletta da chi trascrisse. Due sono i S. Genesi, uno nel Piceno, l'altro in Toscana, ed in questo si può credere siasi fermato Lotario uscendo dalla Lombardia per Pontremoli.

Giova inoltre riferire l'avvertenza del Padre Orlandi, il quale pensa

che sia pur anche sbagliata la indicazione di Lotario III. Re dei Romani, mentre è noto agli eruditi che la linea dei Lotarii finì nel secondo.

Savioli poi ha equivocato nel riferire questo documento all' anno 1132, come si può vedere leggendolo trascritto nel su accennato Codice Diplomatico annesso agli Annali tom. 1, part. 2, pag. 184, sotto il N. 115.

(31) Savioli. Annali Bolognesi tom. 1, part. 1, pag. 239.

(32) Savioli. Anuali Bolognesi anno 1136 all' anno 1152. - Orlandi. Cronaca Persicetana manoscritta.

(33) Savioli. Annali Bolognesi vol. 2, part. 1, anno 1170.

- (34) Questo diploma di Federigo I. è sin ora inedito, ma per intero trascritto nella Memoria Persicetana del Padre Orlandi. Questo dotto raccoglitore dice averlo avuto dall'erudito signor Valerio Azzognidi pubblico Notaro di Bologna, che lo trascrisse da un antichissimo Codice. Il documento, posto a confronto colle indicazioni che ne danno le storie, ha tutto il carattere dell'autenticità.
- (35) Non è dato poter accennare il nome dell'Arciprete che a questi di reggeva la Chiesa Persicetana, poichè non lo esprime l'accennato Decreto d'Innocenzo III. Dell' Arciprete Persicetano, senza dirne il nome, parlò pure Celestino III. l'anno 1193, come può vedersi dalle lettere d' Innocenzo Pontefice stampate in Parigi apud Franciscum Mugnet 1682 a cart. 55 qu. 100, ove rilevasi che il predetto Arciprete fu Procuratore del Vescovo di Bologna ad esigere i sussidii per l'annua pastorale visita della Diocesi. Codesta lettera trovasi pure nel libro intitolato Innoc. tertii P. M. Decretalium atq. aliarum Epist. tom. I. Roma apud Francisc. Prescian. Flor. 1543. fol. 47 tergo. Avendo poi l'Arciprete Persicetano rappresentato al Pontefice che i Cappellani di S. Gio. in Persiceto si pretendevano esenti dal dover pagare i suaccennati sussidii, per non essere compresi nel Decreto di Papa Celestino III, il predetto Pontefice Innocenzo scrisse ai predetti Cappellani una lettera Dat. Rom. X. Kalendas Maii, ordinando loro di concorrere per la propria tangente al prefato sussidio.

(36) Savioli. Annali Bolognesi anni 1216 e 1217.

(37) Il Diploma di Federigo del 20 novembre 1220 è per intero riportato dal Sigonio nell'opera *De Episcopis Bonon*. Pel resto veggansi gli Annali del Savioli.

(38) Orlandi. Memoria Persicetana.

(39) Savioli. Annali Botognesi anno 1233. - Erri. Origine di Cento cap. XIV, pag. 143.

(40) Veggasi il P. Melloni negli Atti e Memorie di S. Danio Prete

Conf. vol. 1, pag. 123, annot. 1.

(41) Orlandi. Memoria Persicetana manoscritta. Veggasi il P. Melloni loc. cit.

(42) Ghirardacci. Storia di Bologna anno 1255. (43) Orlandi. Memoria suaccennata manoscritta.

(44) Savioli. Annali Bolognesi anno 1269. Di Pier Caprezzo de' Lambertini Arciprete fa menzione, sotto l'anno 1289, il Codice Mss. chiamato l'Asse, spettante al Capitolo Metropolitano di Bologna. Il predetto Don Pier Caprezzo, prima di essere Arciprete, era stato Canonico di S. Pietro,

della maggior Chiesa di Ferrara e di Patrasso. Fu Priore di Santa Maria Maggiore di Bologna, Dottore di Decretali, ed Auditore del Sagro Palazzo a' tempi di Onorio IV. Questa notizia si ha dalle Memorie degli Ascendenti della B. Imelde de' Lambertini. Di questo Pier Caprezzo parlano pure le Memorie del Comune di Bologna sotto la data del 23 aprile 1284; e si conosce il suo testamento, fatto l'anno 1292, nel quale lasciò alla Chiesa Persicetana lire 10 di quel tempo.

(45) Savioli. Annali Bolognesi anno 1273 nota A. - Orlandi. Memoria Persicetana manoscritta. Il Padre Buonagrazia Tielci, deputato assistente al Capitolo generale in Padova, fu colà eletto Generale dell'Ordine. L'anno 1279 passò in Avignone, ove visse in concetto di santità; operando alcuni miracoli, ed ivi morì la vigilia di S. Francesco, cioè il 3 ottobre 1284. Meritò questo Servo di Dio, come Beato, l'onor degli Altari, e di lui dissero le lodi Arturo Bombaci, ed altri scrittori.

(46) Sotto il giorno 2 giugno il suddetto Masini nella sua *Bologna* perlustrata fa menzione del B. Bernardino da San Giovanni, morto nel Convento di S. Gabriele Badeocense. Abbiamo seguito il P. Orlandi, il quale di questo Servo di Dio parla sotto l'anno 1284. Il Vadingo però, negli Annali de' Frati Minori tom. 8, lo colloca sotto l'anno 1519.

Dell' Arciprete di Filzone parla un Instrumento di affitto di certi beni della sua Chiesa celebrato l'anno 1300, e serbato nel pubblico Archivio di Bologna. Di lui poi parla Celso Faleoni Canonico Lateranense nel lib. 3, pag. 302 delle sue Memorie Istoriche della Chiesa di Bologna e Sagri Pastori, ove si legge quanto segue: ,, Anno 1303. Il popolo ,, (di Bologna) impaziente, e che nelle novità vuol rendersi colpevole, , appunto allora litigioso e discorde, era diviso in fazioni non aspettando , il piacimento di Bonifacio VIII. , una parte elesse in Vescovo di Bo, logna Ubaldino di Filzone Ubaldini Arciprete di S. Giovanni in Per, siceto: l'altra Benedetto Caietani di Pisa, Cappellano di Bonifacio; , Uomini che ogni virtù se in loro si considerava, si conosceva partorita , da' suoi nobilissimi natali. Non degenerando il Pontefice alla grandezza , dei meriti, gli dispiacque il pregiudizio troppo ardito dell' elezione, non , approvandola. Benchè travagliato da' Colonnesi consacrò per nuovo Ve-, scovo di Bologna Uberto Placentino. ,

(47) Di questo Arciprete esistono due Instrumenti di affittanze nel pubblico Archivio di Bologna. Sembra però che questo Arciprete per alcun tempo deferisse la sua autorità all'Arcidiacono Romanetto Ansoco, esso pure francese, cui un'antica Cronaca dà il titolo di Arciprete Persicetano, vivente ancora D Arnaldo. Veggasi per maggiori notizie il Dia-

rio Bolognese dell'anno 1782.

(48) Le cose narrate su questo fenomeno sono tratte dalla Memoria

manoscritta del Padre Orlandi.

(49) Sigonius. De Episcopis Bononiens. pag. 138. - Il nome di D. Nerio Arciprete è memorato in una Bolla di Clemente VI. del 19 novembre 1342.

(50) Vizzani. Storia di Bologna lib. 4, pag. 182. - Ghirardacci. Storia di Bologna lib. XXI. pag. 119.

(51) Dell' Arciprete Artusini parla la suaccennata Bolla di Clemente

VI. diretta all'Arcivescovo di Ravenna. Sonovi poi di lui due Instrumenti rogati da Lenzio Cospi Notaro di Bologna, uno del 1345, l'altro del 1357. Col primo pone al governo dell'Ospitale di Santa Maria di Castel Franco D. Alessandro di Monteveglio, dopo averne scacciato D. Amone, di Gio. Amatori, Pro-Rettore e suo Vicario, pei suoi mali portamenti.

(52) Su questi due Arcipreti veggasi il suddetto Diario Bolognese

dell'anno 1782, e li documenti da esso citati.

(53) Orlandi. Memoria manoscritta. - Ghirardacci. Storia di Bologna sotto l'anno 1373.

Nella Relazione dello Stato Civile, Politico e Militare della Città di Bologna e suo Contado, scritta l'anno 1371 dal Governatore della medesima Angelico, ovvero Egidio Grimaldi da Grisacco Francese, al suo successore Pietro de Stagno, e tratto da un Codice cartaceo in fogl. esistente nell'Archivio Vaticano Plut. 35, tom. 144 si trova quanto segue relativamente alla forte situazione di S. Gio. in Persiceto a questi giorni:

Castrum S. Iohannis in Persiceto est magnum Castrum satis forte cum bono palancato, et foveis magnis plenis aqua, et cum certis turribus supra port. dicti Castri. In ipso Castro sunt due Porte per quas habetur introitus, et exitus, videlicet una a latere de super veniendo versus Castrum Franchum, alia a latere desubtum eundo versus Cvevalcorium. Circa d. Castrum sunt Burgi extra dictas portas fortes cum magnis foveis plenis aquae, palancatis, et veltreschis et portis per quas habetur introitus et exitus ad dictos burgos, que porte burgorum et Castri suprascripti custodiuntur per homines dicti Castri juxta mandatum Capitanei dicti Castri. In dicta terra est unus Capitaneus cum uno Aotario, tribus equis, et uno ronceno qui tenet claves dicti Castri, et burgorum, et habet ponere custodiam de die, et de nocte, et reddere jus usque ad quantitatem libr. quinque Bonon. hominibus dicti Castri, et Villarum ipsius, ac hominibus terre S. Agathe.

In ipso Castro est una Roccha magna et fortis cum magnis muris, et turribus, et foveis plenis aqua, que Roccha habet introitum, et exitum ad libitum Castellani, et in ipsa Roccha est unus Castellanus cum sociis XXV.

(54) Veggansi le citazioni riportate nel suddetto Diario del 1782.
(55) Diario suaccennato, e pel precedente racconto storico il Ghi-

rardacci agli anni citati.

(56) Vizzani. Storia di Bologna lib. 5, pag. 251. - Orlandi. Manoscritto Persicetano. - Alidosi. Serie dei Dottori Bolognesi di Legge Canonica e Civile fogl. 217. Tommaso di Giacomo Busi da S. Giovanni morì nell'anno 1421 il 29 giugno, ed è sepolto nel Claustro di S. Francesco in Bologna. Questi due illustri uomini sono dagli storici indicati coi soli nomi: Giacomo e Tommaso da S. Giovanni. Il cognome Busi è notato in un manoscritto dell'Archivio Persicetano.

(57) Manoscritto dell' Orlandi - Ghirardacci. Storia di Bologna.

(58) Ghirardacci. Storia di Bologna lib. 28, pag. 529. - Erri. Origine di Cento pag. 221. - Orlandi. Memoria Persicetana manoscritta. -Bombaci. Storie memorabili di Bologna pag. 186, 187.

(59) Si ha ciò da un Instrumento a rogito del Notaro Filippo Cristiani del 27 ottobre 1402. Prot. 19, fogl. 57 dell' Archivio già Masini.

(60) Ghirardacci loc. cit.

(61) Ghirardacci ed Orlandi agli anni segnati.

(62) L'intero testo dei due trattati con tutte le clausule sono documenti importantissimi che possono leggersi nel Ghirardacci e nel manoscritto dell'Orlandi.

(63) Orlandi e Ghirardacci sotto l'anno 1417.

(64) Il testo della Bolla di Eugenio IV. è trascritto nella Memoria del Padre Orlandi. Il nome dell'Arciprete si trae da un rogito del Notaro Giacomo Foscherari del 21 aprile 1430, esistente nel già Archivio Masini Prot. 25, fogl. 190.

(65) Ghirardacci, tomo manoscritto, ossia terzo della Storia, pag.

251 e seg.

(66) Il testo latino di questa seconda Bolla di Eugenio IV. è trascritto nella Memoria del Padre Orlandi, il quale narra poi le cose successivamente accennate, e che sono conformi ai dati che ne danno gli

Storici Bolognesi.

(67) Le cose compendiate in questo paragrafo sono tratte dalla Memoria del P. Orlandi, e dalla Cronaca inserita in detto Diario bolognese dell'anno 1782. L'immagine del Beato Sighicelli, dicono i Cronisti che sin d'allora fu dipinta nel Convento di San Domenico di Bologna, e di lui parlano: l'Alidosi nel libro dei Dottori di Bologna pag. 139; il Bombaci nel libro degli Uomini illustri per santità pag. 88, part. I.; il Bumaldi pag. 78.

(68) Anche il presente paragrafo si appoggia alle notizie dell' Or-

landi, ed alla Cronaca inserita nel suaccennato Diario.

(69) Muratori. Annali d'Italia anno 1527.

- (70) Orlandi Memoria manoscritta, e Cronaca degli Arcipreti nel su indicato Diario.
  - (71) Ecco il tenore della lapide:

## AD. P. R. M.

CAROLVS V. IMP. AVG. BONONIAM AD CLEMENTEM VII.

PONT. MAX. ANNO MDXXXII. DIE XII. DECEMB.

VENIENS IN HISCE AEDIBVS HOSPITIO PVBLICO ACCEPTVS
M. ANTONIVM MARSILIVM DICTATOREM II. EIVSQV. DVOS

FILIOS CORNELIVM ET RAINALDVM EQVESTRI HONORE

## ET INSIGNIBYS ORNAVIT

(72) Che il Cardinale Farnese sia stato Arciprete della Collegiata Persicetana si ha dai seguenti documenti, indipendentemente da quanto ne dicono i Cronisti. 1. Il Chiarissimo P. Gio. Battista Melloni dell'Oratorio, negli Atti o Memorie da San Danio Prete e Confess. vol. 1, pag. 129, annot. 19, cita un Mss. esistente nell'Archivio Arcivescovile di Bologna agli atti Sacchetti, portante la Visita Pastorale fatta nel di 22 agosto 1555 alla Terra e Pieve di S. Gio. in Persiceto da Mons. Campeggi Vescovo di Bologna, e segnatamente alla Parrocchial Chiesa di San

Vitale a quel tempo esistente. Ivi si legge: Die 22 Aug. Visitavit (cioè il predetto Vescovo Campeggi) Parocchialem S. Vitalis in Castro, et S. Io. in Persiceto cujus erat Commendatarius Card. S. Angeli. = 2. Nel libro della Visita Pastorale fatta da Monsignor Ascanio Marchesini Vescovo di Majorca, Visitatore Apostolico, delegato da Gregorio XIII., l'anno 1573, nel quale dà un transunto fatto da Bartolommeo Guglielmini pub. Notaro di Bologna, e della Curia Arcivescovile allora Attuario, leggesi quanto segue : Die septima Nov. 1573 Presatus R. D. Visitator (cioè Monsignor Ascanio) accessit ad Parroch. Eccl. S. Io. Bapt. plebem nuncup. principalem et matricem dicti Castri S. Ioan. cujus Rector et Archipresbit. est M. R. D. Philippus Stiatici Doct. etc. Ecclesiam autem habuit ante Concilium per ressignationem b. m. Illus. Dom. Card. S. Angeli ejus Domini tunc temporis. = 3. Un Instrumento poi esiste celebrato dal Procuratore del Cardinale di Sant' Angelo come Arciprete Persicetano; ed è una locazione a Girolamo Rodiani del 28 novembre 1549 rog. Algardi. Arch. Masini filza 15, fogl. 40. Vedi il suddetto Diario del 1782.

(73) Pietro Boncompagni, celebre Lettore di Leggi nello Studio Bolognese, fu Governatore di Bertinoro; indi fece parte del maggior Consiglio di Bologna. Disimpegnò pubbliche incombenze dall'anno 1372 all'anno 1408 in cui morì. Era Atavolo del Pontefice Gregorio XIII., poichè da lui nacque Gaspero, da questi Giacomo, da Giacomo Cristofaro, il quale era padre di Ugo, che fu Pontefice. Una lapide che di Pietro vedesi nella Cappella del Comune di San Giovanni in Persiceto è la seguente:

#### PETRVS

### BONCOMPAGNVS

#### PRETOR PRO

#### PRIMIS XXXVIIII.

Di Boncompagno Boncompagni è stata ultimamente tolta dalla Torre la seguente Iscrizione col sovrappostovi grande stemma in pietra, rappresentante il Drago:

BONCOMPAGNVS DE BONCOMPAGNIS
GREG. XIII. PONT. FRATER
. . . . PRETOR PRO SECCVN.
. . . . . INSIGNA
. . . . . . CVRAVIT
A . . . . . MDLXXVIII.

Questa seconda lapide serbasi nel locale dell'Illustrissima Magistratura, a preservarla da maggiori guasti.

La Chiesa, eretta sul disegno di Alfonso Lombardi, più non si ammira oggidì, essendo stata riedificata l'anno 1797.

(74) Orlandi. Manoscritto Persicetano. Dell' Arciprete Nannini parla

l' Alidosi Dei Dottori Bolognesi di Leg. Can. e Civ. a cart. 26. - Veggasi

pure la Cronaca del Diario Bol. 1782.

(75) La maggior parte di queste notizie sono desunte dalla Memoria del Padre Orlandi. - Del Gornia veggansi gli Elogi degli Accademici Gelati di Bologna pag. 153. - Del Pittore Ercolino veggasi il Masini vol. 1, pag. 77. 123. Malvasia vol. 2, pag. 356. Lanzi. Storia Pittorica vol. 5. Altri pittori lodati vantò in questo secolo Persiceto, e sono: Nell'anno 1636 Bernardino da S. Giovanni scolaro di Pietro Facini. Vedi Masini vol. 1, pag. 617. Malvasia vol. 2, pag. 568. Nell'anno 1650 Gio Leonardo o Leonardino da S. Giovanni, del quale parla lo Zani nella Enciclopedia delle Belle Arti tom. 17, pag. 38. - Capitoli sopra il Buon Governo della Comunità di S. Gio. in Persiceto. Bologna pel Sassi 1733.

(76) Veggasi la Cronaca nel Diario del 1782. - Le notizie concernenti la fabbrica della nuova Chiesa sono tratte dal Manoscritto del Padre Orlandi, e dalle indicazioni della lapide esistente entro la Collegiata, e sopra la porta maggiore. Narra il Padre Orlandi che profondissimi sono li fondamenti del Tempio attuale, e che ad essi non bastarono tutti li

materiali della vecchia Chiesa demolita.

(77) Muratori. Annali d'Italia anni 1735 al 1738.

(78) Veggasi il Diario Bolognese del 1782.

(79) Veggasi la Gazzetta Bolognese del giugno 1799.

(80) Veggasi la Gazzetta Bolognese del 14 agosto 1824. N. 65.

(81) Merita speciale considerazione la Chiesa di S Apollinare, architettura del secolo XV., i cui muri esterni mostrano ornamenti di terra cotta conservatissimi. Gl'interni sono imbiancati, e nulla offrono della primiera antichità. Nè deve sfuggire all' attento osservatore la Chiesa di S. Maria del Poggio, che s'incontra ad un miglio circa distante dalla Porta di S. Gio. in Persiceto verso Bologna. L'architettura è del XV secolo. Sino dall'anno 1494 appartenne a' Monaci Girolamini, come si ha dal Masini. Divenuta ora proprietà particolare, venne restaurata ove minacciava rovina. Delle Chiese che furono, e che or più non esistono in Persiceto, potrà aversi contezza nell'Opera del Melloni Atti dei Santi Bolognesi class. 1, vol. 1, pag. 7. 155. class. 2, vol. 2, pag. 384. In quanto ai capi d'arte di che vanno adorne le Chiese di Persiceto, ed al loro pregio, potrà consultarsi un diligente lavoro che leggesi nell'Almanacco storico Bolognese del Salvardi dell' anno 1832. L'architettura del Teatro, costruito l'anno 1810, è di Giuseppe Tubertini; esso ha un vasto palco scenico, e 51 palchi; fu dipinto da Francesco Santini Prof. di Prospettiva nell' Accademia di Bologna. Dallo stesso Tubertini fu architettata, nel 1787, la Porta superiore della città. La Porta inferiore è dell' Architetto Ingegnere Persicetano Giuseppe Filippetti, e si fabbricò l'anno 1831. I grandiosi lavori, ultimamente eseguiti, di allineamento ed allargamento di strade, facciata della Chiesa Arcipretale, e decorazioni a parecchi edificii sono opera del giovine Persicetano Luigi Gamberini.

Questo spirito di promuovere l'abbellimento del paese è specialmente dovuto alle solerti cure di Gaetano Fangarezzi già Priore Comunale, troppo presto rapito ai viventi, e del quale giova leggere l'elogio nella

Gazzetta di Bologna del di 16 luglio 1831, N. 44.

Nella Piazza suvvi, altra volta, un locale destinato ad un Sacro Monte di Pietà a sollievo dei poveri, ricordato dal Masini nella sua Bologna perlustrata. Di questo, che su soppresso per la invasione francese, rimane memoria in un libretto intitolato: Istruzioni per lume e regola de Signori Presidenti al Sacro Monte di Pietà in S. Gio. in Persiceto ed indicazione dei principali e rispettivi obblighi de Ministri ec. Bologna 1791. in 8.

(82) Una pregevole cronaca degli uomini illustri Persicetani per santità di vita, per dignità e cariche cospicue, per sapienza ed opere pubblicate, o delle scienze e delle lettere benemeriti, per chiaro nome nella musica o nelle Belle Arti, serbasi nell'Archivio dell' Illustrissima Comu-

nità di S. Gio. in Persiceto.

I nomi dei contemporanei a'quali si è fatta speciale allusione sono: Monsignor Pier Filippo Boatti, Prelato Domestico di N. S.; Avv. Vice-Presidente Pacifico Masetti; Professore di Scultura Giacomo De Maria; Professore d'Idraulica e Matematica Giambattista Masetti; Cav. Tenente

Colonnello Luigi Sassoli.

(83) La pubblicazione del Pontificio Breve fecesi il giorno 3 agosto 1838 mediante Proclama dell' Illustrissimo Sig. Vincenzo Sassoli f. f. di Gonfaloniere, fra la generale esultanza, palesata col suono de'sagri bronzi, collo sparo di mortari, coi concenti musicali della Banda, e colla generale illuminazione di tutta la Città. Il Governatore di S. Gio. in Persiceto, sig. Avv. Antonio Dini, unitamente alle Autorità Ecclesiastiche, Civili e Militari, assistette alla formale proclamazione del Breve. Il Consiglio Persicetano deliberò che una Deputazione, composta dei signori Dottor Ercole Dini, ed Abbate Stefano Parucchini, si recasse a' piedi del Trono Sovrano per umiliare a SUA SANTITA i sentimenti di ossequio e della rispettosa riconoscenza di che la Rappresentanza Municipale della nuova Città era penetrata. Eguale ufficio compì l'Illustrissimo sig. f. f. di Gonfaloniere presso l' Eminentissimo e Reverendissimo sig. Cardinale Legato di Bologna. Finalmente, a celebrare il fausto avvenimento, fu posta nel Palazzo del Comune una lapide colla Iscrizione latina, dettata da celeberrima penna, che si legge in principio del presente libro, e divisaronsi grandi feste e dimostrazioni di pubblica letizia, fissate al giorno 30 settembre 1833, per la quale circostanza solenne si è desiderato vedere compito e pubblicato il presente Cenno Storico.

IMPRIMATUR. Fr. Paulus Davalli O. P. Vic. Gen. S. O.

Imprimatur.
Ioseph Archyd. Passaponti Pro-Vic. Gen.







